

NO RIZZOFALCON

BIBLIOTECA PROVINCIALE



93-F-29

B. Prov.

B- Prov-

Communicación (Comple



# CORSO

D I

# GEOMETRIA

ELEMENTARE, E SUBLIME

AD USO DELLA PUBBLICA ISTRUPIONE DEL REGNO; E DELLA REALE ACCADEMIA DI MARINA

DIVISO IN QUATTRO VOLUMI.

VOLUME III.

Che contiene le Sezioni Coniche.



(1000.6

### DELLE

# SEZIONI CONICHE

LIBRI TRE

DELL' ABATE

### FELICE GIANNATTASIO

Professore di Sintesi Sublime nella Regia Università degli Studj di Napoli, Socio Ordinario della Reale Accademia delle Scienze, ed Onorario dell'Istituto d'Incoraggiamento, ec



IN NAPOLI

Nella Stamperia al Palazzo Cariati N.º 32.



### INDICE

D E

### CAPITOLI.

ISTORIA DELLE SEZIONI CONICHE. IX. a REVIX.

| 1    | 12                   |
|------|----------------------|
|      |                      |
|      |                      |
|      |                      |
| 13 — | 25                   |
| 27   | 39                   |
| 40 - |                      |
| 47 — | 52                   |
|      | 13 —<br>27 —<br>40 — |

# DELLE SEZIONI CONICHE.

DELL' ELLISSE.

CAP. I. De Diametri dell' Ellisse genecolmente sensiderati, 53 - 6,

| lisse.                                      | 68 - 28                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| CAP. III. Delle Tangenti e delle Seganti    |                                       |
| dell' Ellisse.                              | 79 - 86                               |
| CAP. IV. De' funchi dell' Ellisse.          | 87 - 10r                              |
| CAP. V. Delle Dimensioni dell'Ellisse.      | 102 - 106                             |
| DELLE SEZIONI CONICHE.                      |                                       |
| LIBRO III.                                  |                                       |
| DELL'IPERBOLE.                              |                                       |
| CAP. I. De' Diametri delle Iperboli op-     |                                       |
| poste.                                      | 107 - 118                             |
| CAP. II. Degli assintoti delle Iperboli.    | 119 - 127                             |
| CAP. III. De Diametri conjugati delle Iper- |                                       |
| boli.                                       | 128 - 139                             |
| CAP. IV. Delle Tangenti e delle Seganti     |                                       |
| dell Iperbole.                              | 140 - 15P                             |
| CAP. V. De Funchi delle Iperboli.           | 152 - 166                             |
| CAP. VI, Delle Dimencioni dell' Iperbole.   | 167 - 184                             |
|                                             |                                       |
| f · ·                                       | > _                                   |
| e seed                                      | . 3                                   |
|                                             |                                       |
| 8 - 1 h                                     | - 4                                   |
| *>3\$\$\$05*                                |                                       |
|                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                             |                                       |
|                                             | r ©                                   |
| The control of the color                    | .7 .7 .7 .2                           |
|                                             |                                       |

# ERRATA.

| Pag. | 6 v. 6 cit. 10 | . XI.  | 15. XI.                      |        |
|------|----------------|--------|------------------------------|--------|
|      | a IP           |        | TPA                          | -      |
| . 25 | 12 De          | f. v.  | Questa è veramente la D      | ef. w. |
|      |                |        | procedendo innanzi per la il |        |
|      | 2              | ione d | elle defin. di questo 1º. L  | ibro.  |
| 28   | 8 cit. 58      |        | 57                           |        |
|      | 13 BD          |        | BCN                          |        |
| 35   | z VI.          |        | XVL.                         |        |
| 37   | 4 AV           |        | BT                           |        |
| 41   | 16 cit. 84     |        | 85 e lo stesso p. 42         | v. 26. |
| 45   | 23 cit. 78     |        | 80                           |        |
|      | 26 cit. 74     |        | 73                           |        |
| 47   | 3 XX           | VI.    | XXIV.                        | - 1    |
|      | 4 1/3E         | S      | 1/3DS                        |        |
| 53   | 18 AM          |        | AM nella per                 |        |
|      |                |        | colare MQ                    |        |
| 54   | 1 cit. 47      |        | 29                           |        |
|      | 4 . AN         |        | AMD                          |        |
|      | 25 cit. 100    |        | 1. VI.                       |        |
|      | 15 ASN         | 1      | QSM                          |        |
| 69   | 4 BD           |        | , BE                         |        |
|      | 12 cit. 119    |        | 116                          |        |
| 74   |                |        | BG*                          |        |
|      | 14 BE          |        | BC                           |        |
| 82   |                |        | in più di                    |        |
|      | 25 cit. 183    |        | 184                          |        |
|      | 24 setti       | ma     | sesta                        |        |
| 91   |                |        | VE                           | ,      |
| 92   | 19 IVº         |        | VI°.                         |        |
| 93   |                |        | semidiametri                 |        |
| 96   | 14 cit. 193    |        | 195 .                        |        |

| AREA                    |            |
|-------------------------|------------|
| Pag. ver.               |            |
| 98 8 cit. 163           | 168        |
| 100 ult. eit. 129 e 142 | 140        |
| 114 23 RE*              | BF*        |
| 115 4 MP                | MT         |
| 119 12 convengono       | convergono |
| 124 ult. direbbe        | direbbesi  |
| 125 32 P                | F          |
| 128 3 XXXIV.            | XVIII.     |
| 132 27 cit. 246         | 233.       |
| 138 4 EQ                | EH         |
| 141 13 NR               | NCr        |
| 142 23 PM2              | ·OM·       |
| 146 22 CE               | CD         |
| 152 12 Cap. II.         | Cap. III.  |
| 13 XXX.                 | XXXV.      |
| 156 20 4CS              | 4CS*       |
| 157 5 VC                | . • FC     |
| 22 maggiore             | principale |
| 160 10 FN               | FM         |
| 161 22 9                | 29         |
| 162 18 Def. x11.        | Def. xv.   |
| 163 15 VI               | XLIV.      |
| 165 4 335               | 336        |
| 30 CA                   | RA         |
| 169 6 IDEKL             | IDEK       |
| 8 PROP.                 | PROP. XIII |
| 13 CL                   | CF         |
| 170 17 2BAMI            | 2EAMI      |
| 173 17 PGF              | DEF        |
| 174 14 4. e 6. II.      | 4 e 3. II. |
| 178 ult. 54             | - 35       |
| 180 32 cit. e 368.      | • 367      |
| 34 cit. 368             | 366        |

# ISTORIA

DELLE

### SEZIONI CONICHE

Alinnque va speculando i progressi della Geometria de' enrvilinei , ed i vari rami , che leggiadramente crebberle d'intorno, resterà sorpicso nell'osservare, come i Geometri dell'antichità rimota, e sin dalla culla della Geometria vi avessero adequatamente conosciute le curve coniche; quasichè la scienza de' Conici fosse nata sì chiara e perfetta, qual n'è tra noi. Ed in vero essi vi compreser chiaramente la più semplice e la più elegante genesi che convieusi aile dette curve. Ne dimostrarono con venustà e rigore le moltiplici proprietà, che le adornano: ed in fin vi prescrissero i vari usi , che deggion farsi di queste curve nell'inventare, e massimamente nel construire i Problemi solidi, che diciamo di terzo grado, o di quarto. Ei crederà, che cotesto privilegio di conoscenza si fosse accordato alia rara sapienza degli Aristei, degli Euclidi, degli Archimedi, e degli Apolloni, i quali furono i primi padri del retto geometrizzare : o di ciò non pago potrà credere, che lo avesser

meritato coleste linee di secondo ordine, che son le curve della Natura. Imperciocchè le Parabole sono i sentieri de corpi, che dalla terra projettanis obbliquamente: e simili ad esse sono le Orbite delle Comete, che da'rimoti spazi del Firmamento alle regioni solari fan ritorno. I Pianetti tanto primari, che secondari si volgono in ellittiche trajettore. E finalmente i gnomoni fitti a squadra su'piani orizzontali, o in su i parett van descrivendo cogli estremi delle loro ombre or l'una or l'altra di quelle curve, che dal segamento del cono coa un piano rivaviamo. Ma conviensi agli Eruditi l'indagare di quel mirabil fenomeno la cagione: ed io qui deggio a prò de' giovanetti intrattenermi a compiere un regionato discono dell' argomento.

§. 2. Aristea Seniore (1), vetustissimo Geo-

<sup>(1)</sup> Aristro Seuiore nou fu un Filosofo Piatonico, come opina il Montuka nell'Intraire des Mathemat. Ib. JII. e con cuò postriore al Divino Platone. Nè tampoco Eudosso Gnidito fu al medesimo Aristro anteriore, come serive Giorgio. Nestin nell'ordine Cronologico de Matema. Ant. Cotesto Geometra Crotoniate fu il miglior Discepolo di Pitgora, e quindi posteriore ad Aristro almeno per un secolo, ebbe per discepoli nella Geometria Platone, ed Eudosos, de quali il primo ratrovò l'orditura dell'analisi geometrica, e l'altro compose il V.º libro degli Elementi, ove l'arte contiensi del dimostrare. E tornerà a gloria della Magna Grecia, le cui regioni formano una parte di questo Regno, che di la sina vennti i primi geni della Con.

metra Crotoniate, e successore del gram Pitagora nella Scuola Italica, fin dall'infanzia della Geometria elementare congegnò brevi e nitide istituzioni su i Conici, dividendole in 5 libri (a). Ei ve ne aggiunse altrettanti su i Luogli Solidi. E quest' opera destinata, com'io m'immagino, a comporre i Problemi di terzo, o di quarto grado (3), dovea costutire una parte essenziale di quel corso analitico, che appellavasi dagli antichi Luogo Ristoluto (4). Dopo di Aristeo il Divino Platone, Endosso Giidio, e'l suo Discepolo Menecmo, e forse tanti altri Geometri, le opere de'quali perimon in un co'loro nomi, scoversero altre verità sul mede-

metria Sublime, e dell'arte d'inventare, e di dimostrare. Jambl. de vita Pyth. C. ult. Stanlei. de Pyth. c. 24. Bruker. de Pyth.

(3) Vedi Pappo Alessandrino nella pref. al lib. 7, delle Maton. Collez. E Viviani nella prefaz, della sua II<sup>4</sup>. Divinazione geometrica su i luogli solidi di Aristo Seniore. (3) I Problemi di 3.º e di 4.º grado si chiamayang daeli Antichi. Problemi Solidit.

"(d) F Geometri, che travagliarono sul laogo risoluto, e che gittarono le fondamenta della Geometria Sublime, furono Ariatro Seniore, Euclide, Eratostene, ed Apollonio Pergeo. Onde qualora volevasi istituire un giovanetto nelli articalmente recata la Geometria elementare, gil si facevaro apprendere i libri che appartenevano al Laogo risoluto, de quali eccone l'ordine, e gil argomenti serbatici da Pappa nella cia peri, e la reintegrazione di alcuni di cesi fatta da Moderni Geometri.

simo soggetto. E queste cose dovettero essère, quel materiale, onde Euclide (5) compose i quattro libri delle sezioni coniche, e che forse lo stesso Prin-

#### OPERE ANALITICHE DEGLI ANTICHI.

| Euclidis data Lib. I.  Apollonii de Sectione ra- tionis. Lib. II. | Esistent i                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| · ·                                                               | Restituiti                                                                             |
| Apollonii de Sectione Spa-<br>tii Lib. II.                        | da Halley<br>e da Willebrordo Suellio                                                  |
| Apollonii determinatae Se-<br>ctionis Lib. 11.                    | dallo stesso Snellio, da Gian-<br>nino, e da Roberto Sim-<br>son.                      |
| Apollonii Taetionum L.II.                                         | da Francesco Vieta, e dal<br>Sig Fergola.                                              |
| Euclidis Porismata. L.III.                                        | da Pietro Fermat, e dallo stesso Simson.                                               |
| Apollonii , Inclinationum.                                        | da Marino Ghetaldo, e da<br>Horsley.                                                   |
| Apollonii Locorum Plano-<br>rum. Lib. II.                         | da Francesco Schooten, e                                                               |
| Apollonii Conicorum<br>Lib. VIII.                                 | VII. esistenti ; ma il V fu<br>anche restituito da Vivia-<br>ni , e l'VIII. da Halley. |
| Aristaei Locu Solida.L.V.                                         | da Vincenzo Viviani                                                                    |
| Euclidis Locorum ad su-                                           |                                                                                        |
| perficiem Lib. II.                                                |                                                                                        |
| Eratosthenis de medictati-                                        | 3.5.21                                                                                 |
| bus. Lib. II.                                                     |                                                                                        |
| 4 .44 (5) Vedi Pappo nel giue                                     | lizio, ch'ei ne reca su i Co-                                                          |
| nici di Apollonio nella cit. p                                    | rei.                                                                                   |

eipe de Geometri Archimede Siracusano accolse ne Conici, cui talora ne suoi libri delle Serodii, « delle Conoidi ei si rapporta. Ma coteste opere it tempo edace le involò tutte alla posterità erudita. E niuna delle verità, che vi si contenevano, sarebbe passata ad illustrar nostra ragione, se per buona fortuna non fossero a noi pervenuti i Conici di Apollonio Pergeo, ove con bell'ordine veggonsi quelle riunite, e col rigor della Sintesi dimostrate.

6. 3. Questo Valentnomo nato in Perga Città della Panfilia 247 anni prima dell' Era volgare fut istituito da' Discepoli di Euclide in Alessandria, e divenne un Geometra quanto esteso nelle matematiche conoscenze, altrettanto ferace d'invenzioni. Ei fra le molte opere, che compose, scrisse VIII libri su i Conici: ordinando ne' primi quattro, illustrando, ed universalizzando ciò che gli avean trasmesso su tali curve i Geometri anteriori : ed agginngendovi delle verità più sublimi negli ultimi quattro libri. Se i primi quattro di questi libri siepo stati quegli stessi, che avea composti Euclide sul medesimo soggetto, o se Apollonio, ch'era molto cupido di gloria, avendo involato alcuni privati manoscritti ad Archimede, gli avesse pubblicati in suo nome (6), non cale qui di esaminare. Ei farà

<sup>(6)</sup> Gli Scrittori , che hanno ad Apollonio imputate questo plagio letterario, si furono tra gli antichi Eraclio nella vita di Archimede , e tra' moderni Guidone Ubaldd nel Comentari su Archimede, e Vorsio degli Scrittori Mategantici.

non per tanto alta maraviglia a' Matematici l' osservare, come l' ho detto sin da principio, che da'primi tempi della Geometrià si sieno distintamente comprese le linee di II°. ordine, che non ha guari si è conosciuto esser le curre della natura.

- §. 4. Ma prima, ch'io vi ragioni dell'ordine, che si ravvisa ne'Conici di Apollonio, del fato di questi libri, e di altre opere prodotte a di nostri sullo stesso assunto, non v'incresca l'intendere alcune cose sull'orditura de'metodi, coi quali convien trattare simili materie.
- 6. 5. I metodi, onde si deggiono investigar le affezioni delle corve coniche per poi disporle in uno scientifico sistema, parmi esser due, uno Diretto , Inverse l'altro. Il primo consiste nel piantar le genesi di esse curve, e nel raccorne le proprietà, onde distinguonsi, sviluppando la natura, ed i rapporti di quelle cose, che concorrono a generarle. E nell'altro non si fa, che proporre una generalissima equazione quadratica indeterminata, dal di cui maneggio le specie rilevinsi delle linee di IIº. ordine, le proprietà loro, ed i modi di generarle. Dunque l'eccellenza del primo di questi due metodi riluce nella semplicità della genesi di ciascuna curva conica, e nell'eleganza dello sviluppo delle di lei affezioni : laddove quella dell' Inverso vuol ripetersi dalla faciltà di comprendere , e di eseguire quelle analitiche evoluzioni, onde raccolgonsi dalla mentovata equazione le proprietà di esse curve.
- S. 6. Or le curve coniche si possono intender nate dalla sezione del cono fatta con un piano in

varie guise : i loro perimetri talor si generano con demoti organici, talora per isviluppo di fili implicati a certe lamine convesse: ed anche colla riga, e col compasso è riuscito a' Geometri di segnar que punti, pe' quali passerebbero tali curve, o di segnarli con delle convencoti projecioni. Di più le sviluppo delle proprietà loro può eseguiris con un processo puramente sintetico (7), il quale principalmente consiste nella trasmutatione di ragioni geometriche: ed esso può ben anche guidarsi a fine con un giudizioso maneggio delle analitiche equazioni. Dunque diversi metodi si possono convenervolmente prescrivere, ed eseguir con eleganza tanto nel formar gli Elementi delle curve coniche, che nel darne le loro Istituzioni a'giovanetti a' giovanetti.

§. 7. Ma tra tutte queste genesi delle curve coniche, qual n'è mai colanto semplice, e geometrica , quanto l'è quella per sezione ? Il cono, e la posizione di un piano solamente esigonsi a generarle: senza che vi s'avviluppino e moti, e tensioni di fili, e congegnazioni di strumenti, ed altre coa dalla semplicità geometrica aliene.

§. 8. Intanto i Geometri anteriori al grande

<sup>(7)</sup> Quello, che in Algebra si ottiene col maneggio delle analitiche Equazioni, sella Sinteti desi procurate colle trassunazioni delle ragioni geometriche. Ed un Giovane, che vuol convertire una qualche dimostrazione dall' un metodo nell'altro, non solo dee aver familiari gli artifigi inventori di questi due metodi; ma ne dee sonosear homanche la loro costapondenza.

Apollonio impiegavano il cono retto per la genesi di queste curve (8): esigendone che fosse perpendicolare ad un lato del triangolo per l'asse il diametro di ciascuna di coteste sezioni. Dunque dovean proporvi il cono rettangolo per la genesi della Parabola, il acutangolo per l'Ellisse, e l'ottusangolo per l'Iperbole. E quindi da' nomi di cotesti solidi la Parabola fu detta sectio coni rectanguli, l'Ellisse sectio coni acutanguli, e l'Iperbole sectio coni obtusanguli.

5. 9. Ma era serbato al grande Apollonio l'intender come da un qualunque cono, o ch' ei sia retto o pure obbliquo, ciascuna delle curve coniche potesse ricavarsi, sol che un piano lo seglui ni diverse guise. E volle il Valentuono chiamatle Parabola, Ellisse, ed Iperbole: poiche nella prima di queste sezioni il quadrato di ciascuna semiordinata pareggia il rettangolo del lato retto nella corrispondente ascissa; mentre nella seconda quello di questo n'è minore, e nell' Iperbole n'è poi maggiore (g).

\$. 10. E volendo qui divisare gli argomenti di quegli otto libri, io non fo che trascrivere quel

<sup>(8).</sup> Vedi il Commentario di Eutocio nel I. lib. di Apollonio

<sup>(</sup>g) Recò meraviglia a' Geometri Antichi, che Apollonio avesse felicemente scoverta la genesi universale delle curve coniche, dando loro i convenevoli nomi di Parabola, d'Iperbole, e di Ellise, ond'essi meritamente lo chiamarono il Gran Geometra.

sente, che Apollonio n'espresse, in una sua lettera ad Eudemo . » Ex octo autem libris , quatuor, primi hujus disciplinae continent elementa. Quarum primus quidem complectitur generationes trium coni sectionum, et earum quae eppositae dicuntur; itemque principalia ipsarum accidentia, a nobis et uberius, et universalius, quam ab aliis, qui de ea re scripserunt, elaborata. Secundus liber tractat ea, quae attinent ad diametros, et ad axes sectionum, et ad illas lineas, quae cum sectione non conveniunt quae a Graecis acupatetos appellantur : tum de aliis disserit, quae et generalem, et necessariam utilitatem ad determinationes afferunt. Quas autem vocem diametros, et quos axes ex hoc libro cognosces. Tertius liber continet multa, et admirabilia Theoremata, quae utilia erunt, et ad solidorum locorum compositiones, et ad determinationes. Quorum complura, et pulcherrima, et nova sunt. Haec nos perpendentes, animadvertimus non positam esse ab Euclide rationem componendi loci ad tres, et quatuor lineas; verum ipsius tantummodo particulam quamdam; atque hanc non satis feliciter. Non enim fieri poterat, ut ea compositio recte perficeretur absque iis, quae a nobis inventa sunt (10). Quar-

<sup>(10)</sup> Apollonio qui intende parlate del famoso Probleba delle quettro rette, del quale io vi recei la soluziona geometrica nella prima Edizione di questi Elemetti. Ma se gli verso la fiase del Lib.III. de Conici rapporta la proprie-

tus liber tradit quot modis congrum sectiones inter se, et circuli circumferentide occurrere possint; et multa -alia ad plentorem doctrinam, quorum nihil ab iis, qui ante nos fuerunt, memoriae proditum est. Coni sectio et circuli circumferentia, et oppositae sectiones ad quot puncia oppositis sectionibus occurrant. Reliqui autem quatuor libri ad abundantiorem scientiam pertinent. Quintus enim de minimis et maximis magna ex parte agit (11)'. Sextus de aequalibus; et similibus coni sectionibus. Septimus continet Theoremata, quae determinandi vim habent (12). Octavus Problemata conica determinata. At vero omnibus his editis, licet unicuique, qui in ea legendo inciderit, ex animi sui sententia judicare.

S. 11. Nel quarto scolo dell' Era volgare i Conici di Apallonio furono illustrati con molti Lemmi da Pappo Alessandrino. È nel quinto Eutocio Ascalonita, e la saggia Ippazia, figliuola di Teona Alessandrino, gli ornarono con de' Comenti (13).

tà de Fuochi, o degli Umbilichi, che dagli antichi dice-

(17) Questo Gran Geometra nel Lib. V. de Conici gittò le fondamenta delle Teorie moderne de raggi de Circoli Osculatori, e dell' Evolute.

(12) Appollonio nel VII libro de Conici esamina i rapporti , che hau fra loro i diametri conjugati ed i parametri st nell' Effisse, che uell' Iperbole.

(13) I Conienti di questa saggia donna si son perduti interamente: e ne son rimasti que soli, che aveane composti Eutocio Ascalonita.

Gli Arabi dal nono secolo in poi fecero nel loro idioma alquante Parafrasi su i primi sette libri demedesimi. Conici. E verso la metà del secolo decimoseste apparvero in Italia due versioni latine de' primi quattro libri di Apollonio: la prima seritta infelicemente da Memmio Veneziano nell'anne 1537, e l'altra fatta nel 1556 da Federico Commandios Urbinate con pnentrazione, ed eleganza (14):

§. 12. Ma i Geometri di Europa in sino alla meta del secolò trascorso non ebbero che i primi quattro libri de mentovati Conici; e ne agognarono mai sempre i rimanenti. Onde l'Ab. Maurolico, insigne Geometra Messinese, volendoli restituire cel ponderarne i loro argomenti trasmessici da Pappo, o espressi nella lettera quassì recata nel 5,10., vi riuscà lodevolmente nel poterne solamente abbozzare nell'anno 1547 il quinto, el sesto libro de Conici suddetti. E Vincenzio Viviani celebre Geometra Fiozuntino seguendo le orme di Maurolico si pose ancer egli verso la metà del secolo decimosettimo ad ordire una geometrica Divinazione al quinto libro di Apollonio, ch'è su i Massimi, ed i Minimi. Ma chi l'avrebbe creduto l'eotest' opera del Viviani.

<sup>(14)</sup> Command ion nella sua versione de primi A. Ibhri di omatta tanto i Comenti di Eutocio, che le sue note geometriche. Ed alla fine di usat tal opera ne reco i II. Ibhri delle seioni cilindriche, e conciche di Scremo Antessense, il quale fiori nel secolo III dell' Era volgare, e destinò quest' opera a togliere quel vol; are pregiudizio, che l' Ellisse conica fonce ben diverta dalla cilindrica.

ni par che avessene promosse in Europa non poche Parafrasi Arabe de' Conici di Apollonio, ed impegnati gli Ernditi ad altrettante versioni, Imperocchè il nostro Borelli essendosi imbattuto nella Biblioteca Medicea in un Manoscritto (15) Arabo, (che conobbe chiaramente contenere i primi VII. libri di Apollonio ) ottenne dalla generosità di Ferdinando Il. Gran Duca di Toscana di farlo translatare in idioma latino da Abramo Ecchellense Maronita, E Giacomo Golio peritissimo nelle lingue Orientali, e nella Geometria, ritornando da Oriente con molti Maposcritti Arabi vi condusse anche tre de' rimanenti libri de conici di Apollonio, cioè il V il VI ed il VII. Ma la sua versione, e quelle di Claudio Hardy, e di Cristiano Ravio (16), uscirono alla luce dopo dell' opera dell' Ecchellense.

§. 15. Or mentre in Roma compirasi dall'Ecclitellense, e colla cura dell'acutissimo Borelli la versione del Manoscritto Arabo, Vincenzio Viviani accelerò ad istanza de'suoi amici l'intrapresa Divinazione: ed istampolla nel 1659 due anni prima della versione dell' Ecchellense; che fa anteriore a

<sup>(15)</sup> Ignazio Nenna Patriarra Antiocheno Jasciò in deno a Ferdinando I. Gran Duca di Toscana un gran numero di Manoscritti Orientali, tra' quali poi si rinvenne la parafissi Araba, che de primi 7. lib. di Apollonio aveane datta Abalitot Aspalanese. V. la Peré, all'Apoll. del Borelli.

<sup>(16)</sup> Cristiano Ravio compi la sua versione coll'ajuto dotto Matematico Samuele Reihero. Vedi Att. degli Erud. di Lipa. ann. 1665. pag. 399. E Giorgio Krafft null Istor. della Geom. Subl.

tome si è detto qui sopra, a quelle de due Codici Gollano, e Ravinno. Intanto dopo d'essersi pubblicate sifiatte versioni, piaque a Matematici di confrontare insieme il V libro di Apollonio colla sua Divinnazione fattane dal Viviani: e da essi fu deciso, che in alcune Teorie il Geometra Italiano erai del pari profondo, che quello di Perga; e che in altre il Viviani erane ito più lungi di Apollonio, cioè del Gran Geometra dell'Antichità rimota. Onde meritevolmente potrà considerarii questa Divinazione del Viviani, come un degno supplemento alle antiche Teorie delle curve coniche.

6. 14. Finalmente nell'anno 1710 usci da'torchi della Città di Oxford la più nitida, e la più magnifica edizione de Conici di Apollonio per opera di Edmondo Halley : ove quest'insigne Astrono mo ne restitul benanche l'ottavo libro con una geometrica Divinazione, il cui titolo è Apollonii Conicorum liber VIII restitutus; sive de Problematis determinatis Divinatio. Ne'primi 4 lihri vi è il testo ereco con accanto la versione latina : gli altri tre, che vi seguono ordinatamente; sono nel solo idioma latino, ritratti dal Codice Goliano, e dalla versione dell' Ecchellense : e l'ottavo libro l'efinalmente un lavoro dell' ingegno dello stesso Halley, ed ha per oggetto l'investigazione de' diametri delle Curve Coniche, che abbiano certe condizioni. Questo profondo Geometra avea pur anche nell'anno 1706 pubblicata un'altra opera di Apollonio de sectione rationis, et spatii, reintegrandola da un manoscritto Arabo rinvenuto nella Biblioteca Bodlejana, E quest' opera, per quanto si rileva dalla sua epigrafe , delle cese che vi si contengono , e dalle indie. cazione che ne fa Pappo, è ben diversa dall' ottavo libro de Conici di Apollonio, e dalla divinazione di esso fattane dallo stesso Halley. Ne quindi sointendere, come il dottissimo Krafft stenti a comprendere la diversità di queste due produzioni del sommo Halley. Vedi la sua Istoria della Geom. Subl. pag. 23.

5. 15. Or sebbene quest' opera di Apollonio fosse sembrata a' Dotti sì pregevole e compita, che niun de' Geometri dovesse aver l'ardimento di darle nuovo torno, non che di aggiungerle cosa nuova; pur non dimeno nel 1632 il Cavalier Claudio Midorgio Parigino ebbe il coraggio di sistemar gli Elementi delle curve coniche (17) con un metodo diverso dall'Apolloniano, e di aggiungervi alcuni modi particolari, onde descriverle per assegnazion di punti. Ed ci fu il primo, che chiamo Paramer tri delle curve coniche quelle linee, che dagli Antichi dicevansi (18) Lati retti; la qual denominazione si è costantemente da moderni Geometri riteruta.

5. 16. Nell'anno 1647 apparve nella Repubblica de' Letterati la Quadratura del Circolo, e dell' Iperbale del P. Gregorio di S. Vincenzo Gesuita de Paesi Bassi , opera ricolma di verità nuo-

<sup>(17)</sup> Le opere di Maurolico diedero de gran lumi a Claudio Midorgio, Vedi la pref. de Conici del Borelli, e Krafft ( 15. dell' istor, della Geom. Subl.

<sup>(18)</sup> Il parametro dicevasi dagli Antichi Latus rectum, quasi Latus erectum, perchè solevasi porre perpendicolarmente al Trasperso, and a contrato programme and

ve ed utili non solo alla dottrina de Conici, che a nuovi Metodi d'inventare (19).

inter e sgraziato Politico di Olanda (20), insin dall'anno 1658 comprese gli Elementi delle linee curve divisi in due libri: nel primo de quali reco la genest delle curve conciche per moti di rette giacenti in un piano: e di là ne attinse sinteticamente, e con eleganza le proprietà loro. Ma nel seconda e disserto sin l'audigi geometrici: silendo giradatamente dalle più semplici in fra l'equazioni quadratiche a due indeterminate alle più composte, ed universali.

 18. Inoltre il Signor de la Hire pubblicò nel 1635 un opera compiuta sulle curve coniche,

ques' () peco qui tal proposito un' vantaggioso giudizio di ques' () pera latino del Licinitz, Accad. di Lips. 1695. Majora subsidia attulere triumviri illustres, Cartesius ostensa ratione lineas Geometriae exprimendi per acquationes, Fernatius inventa methodo de maximis et insimis, et Gregorius a S. Finencio multis predentis inventis,"

<sup>(20)</sup> Giovanni de Witt avendo lasciati gli ameni Stajù delle Matematiche si diede alla Politica ; è veo l'umi di
questa Scienza divenne tanto utile alla sta Patria , quanto
le fu Cornelio di lui fartello col uno coraggio. Ma tutti e
due nal. 1672, francon-agraziatamente teghista e perzi dal latoro, popolare adizzatori dalla fazione dello Statolder. Jipharia
Alessaodrina intendentissima della Geometria Sublime anche
per una rollevazione del Popolo fu trucidata nel IV secolo
della Chiesa, come il fu ne'tempi più rimoti lo stesso Pringipe de Geograpiti Archicanelo Strassouro per sistilio eggiori.

dimostrando col metodo sintetico tutto riò, che ad ese principalmente si appartiene. Questo celebre Geometra adotto alcuni principi del Signor Desargues, e dell'ingegnosissimo Signor Pascale: ma molte altre verità nuove cel eleganti ci vi aggiunse (21) colla propria speculazione.

5. 19. Verso la fine del secolo decimosettimo Cristiano Ugenio, acutissimo Geometra Olandese, oltro ad aver nitidamente risoluti non pochi Problemi solidi (22), trattò con eleganza delle dimen-

<sup>(</sup>ax) L'ingegnotissimo Signor Pascale servendosi di una retudivisa armonicamiente seppe molte verità su l'Conici dimottane ono deganas, a di surievanlament. Ma quot'opera, si è perduta: e solamente nelle lettene di Cartesio si fa menzione di casa: siccome poche cose ci sono perventute di ina consimule opera di Desarguas. Ma Filippo de la Hire nel 1655 stampò i suoi elementi de Conici con que prinegipi della division constemniale di una ratta, e sensa pumato nominarvi il Borelli, che nell'anno 1696 l'avez prima. di lui adoperata. Lo che dispiace agli Eruditi. Fedi Arafile
Geom. Sull. p. 70.

<sup>(22)</sup> Questo gras Geometra scioleç con indicitil elegana i seguneți Problemi și i Conici. Ritovoure una retta
ngunția ed un stato urvo parabolico - Eribire un cerctio
nguide alla superficie della Conoide, che vien generută
da una sersione çunțea rivolta intormo al mo asse: că
şliri. Ma tra queste soluzioni quella dell'antichisimo Problema di divider la Sfersi in una datar regione sembre
di una maraviglicas semplicità: impercechè egli la fa solaimente dispunder călla trincione dell'angolo; senza ricoretrne alla combinazione della Parabola e dell' Iperbole e dele
l'Ellisa, come fecero alcuni Geometri antichi. Ma un notro Geometra ha simostrata potenti trare del proposto Pro-

sioni delle curve coniche, e delle loro evoluzioni. E l'Immortal Newton destinò la sezione IV, e V de suò Princip. Matem. della Filos. Nat. ad isno-dare alquanti difficilissimi Problemi sulle Tazioni di tali curve. Questo Geometra, ch'era tutt' intento a promovere il suo mettodo delle Plussioni, ed a. chiari colla Geometria le arcane-Leggi de Cicli e della Natura, s' infratteune per alleviar sue curve nelle amene vie dell'Analisi Antica: e (25) qui vi abbattendosi al Problema delle quattro rette, di cui si cercava fin da que tempi la geometrica composizione (24), il disciolse immantinente, ed in

blema l'Equazione  $\alpha' = 3\pi r x + \pi (\alpha r - h) = 0$ , ove r dinoti il raggio della data sièra, x la distanza del centro della sièra dal sièra da l'entro della sièra dal piano segante, ed h l'altezua del cono ; che abbia per base il circolo massimo, e siavi uguale ad nao de tegmenti richietti (Trat. Anal. de Luoghi Geometrici page, 13.). El essendo cotetta Equazione pariforme a quella , che il Cartesio navenue per la trascrione ango-lare ; arà facilissima cosa il ridurre quel Problema a questo q e por comporto geometricamente.

(a3) Il Problema delle quattro rette, la di cui compositione fu recata nella 1º. Edicione di questi Elementi, vien da Pappo riferito ne' seguenti termini (Pref. al 7-Lib. Collex. Matem.). Si. ad quattor rectas lineas positione datas in dati sagulis lineae ducantur ab uno, codenque puncto; et rectanguli duabus ductis contenti ad contentum duabus reliquis proportio data sit; illad punctum datam coni sectionem positione capitinget.

(24) Cartesio parlaudo nel libro 1º. della sua Geométria di una tal Quistione si disse: quam nee Euclides, pec Apollonius, nec quisquam alus penitus resolvere poqueras. Ed anientica là sua opinione co's eguenti detti di

egregi modi. Poichè egli nel congegnarne l'anzideta ta composizione non si valse di altri principi, che di que' soli, che a'Geometri Greci eran noti.

Pappo ( Pref. lib. 7. Collez. Matem. ). Quem dicit A-, pollonius in lib. III. locum ad tres et quatuor lineas ab Euclide perfectum non esse', neque ipse perficere poterat, neque aliquis alius. Ed io vi aggiungerei le rimanenti parole del medesimo paragrafo cioè : sed neque paullulum quid addere iis, quae Euclides scripsit per ea tantum conica, quae usque ad Euclidis tempora praemonstrata sunt , ut etiam ipse testatur dicens , fieri non posse ut locus perficeretur absque iis, quae ipse seribere coactus sit. E questi detti di Pappo alludono a ciò che Apollonio avea indicato nell'epigrafe del lil o libro de'Conici (1.10). Non enim fieri poterat, ut ea compositio recte perficeretur absque iis, quae a nobis inventa sunt. Or da tutto il contesto di Pappo, e dalla detta epigrafe di Apollonio an' altra illazione io qui ritraggo, Cioè co'soli Comici di Aristeo, ne Euclide, ne Apollonio, ne verun altro Geometra potè mai comporre il Problema delle quattro rette. Apollonio vi scovrì de' nuovi principi per la persetta composizione di un tal luogo, e con essi ne riusci lodevolmente. Ed in vero, se Apollonio non avesse composto il Problema delle quattro rette, come poteva categoricamente asserire un tal luogo esserne una delle tre curve coniche data di posizione? Or se il compose, dovè anteriormente praticarvi con buon successo l'analisi geometrica , cioè risolverlo : dovendo quella nascer da questa. E s'ei ne avesse tentata la soluzione senza guidarla a fine ( al che al-Indono le parole del Cartesio ) non avrebbe menata una sì magnifica jattanza, ed a spese del mitissimo Euclide, rime proceiandogli quel che si legge nell'epigrafe del suo libra terzo de' conici nella citata lettera ad Eudemo ( f. 10. ).

. 5. 10. Nel principio del secolo antipassalo Lorenzio Lorenzio, che la nobile Allievo del Viviani, nell'osio e tra disagi di una prigione ove per 20 anai sciaguratamente fu ritenuto, compose sei Essocitazioni geometriche, che han per oggetto le sezioni coniche, le cilindriche, i solidi nati dalle loro rivoluzioni, le linee logaritmiche, ed altri punti interessanti di Geometria. Ed ei non solo seppe ingradarsi oltre alle invenzioni Apolloniane, e Vivianee; ma ristaurò pur anche l'arte di elegantemente geometrizzare alla maniera Greca, che gl'Italiani si pregiaron mai sempre di emulare. Ma una sola di queste Esercitazioni fu data in luce nel 1721, e le altre serbansi tuttora nella Biblioteca Maglia-becchiana (25), quai preziosi parti del suo ingeguo.

### METODO DE LIMITI.

§. 21. Il Grande Archimede impegnatosi alla dimension de Curvilinei, che in que tempi era un oggetto nuovor ed interessante in Geometria, adottò quel nobile e sicuro metodo d' Esaustione o de' Limiti, dal cui seno poi ne sgorgarono gli altri due degl' Indivisibili, e delle Prime ed Uitime Ragioni (24). Se in una figura curvilinea (cccone un abbozzo di questo metodo) continuament.

<sup>(23)</sup> Vedi Ferronio ne' Prolegomeni delle Grandezze
Esponenziali pag. XXV.

<sup>(24)</sup> Ecco ciò, che ne dice Wallis di Archimede: Vir stupendae sagacitatis, qui prima fundamenta posuit inventionum fere omnium, de quibus promovendis actus nostra gloriatur.

te iscrivansi de rettilinei, ed altrettanti le ii circoscrivano, sicchè la differenza di quelli e di questi possa divenir minore di qualunque grandezza assegnabile; tanto i rettilinei iscritti nella figura curvilinea, che i circoscritti si diranno termanare in essa: e questa figura sarà limite degli uni e degli altri. Or da queste nozioni traggonsi due principi regolatori delle dimostrazioni di tal genere. 1º. Quelle grandezze, che hanno un' istesso limite, si debbono awere per juguali. 11º. Se le grandezze, che continuamente iscrivonsi in due figure, ed in sin che terminino in queste abbian sempre fra loro una data ragione; questa medesima ragione dovranno avere le figure anidate (15).

#### METODO DEGLI INDIVISIBILI.

5. 22. Bonaventura Cavalieri Geometra Milanese, il cui nome sarà sempre chiaro in Europa pel suo metodo degl' Indivisibili, e per le molte verità còn esso brevemente dimostrate, gittò egli il primo le fondementa de Metodi Sommatorji di che poi si valsero non pochi illustri Matematici per la dimensione de Curvilinei. Questo metodo, ch'è bene d'illustrare a' giovanetti, parmi esser diviso in due rami, il primo de' quali io qui adombro e per le sole figure piane: poichè l'altro può conoscersi da (a6) questo, e l'auno e l'altro qu'o conoscersi da (a6).

<sup>(25)</sup> Vedi Maclauriu nell'Introduzione al Traitò des Fluxions; e Ferronio sul Binomio Newtoniano §. 9. Oper. cit. per l'estensione di un tal principio.

<sup>(26)</sup> Vedi Geom. di Cavalieri lib. III. e IV.

sulla linea retta AD (fig. a) e dalla medesima parte di essa sien costituite le due figure piàne AFB, CGD di uguali altezze; ed ovunque nelle dette figure conducasi la linea retta ad parallela a quella base. Ed oltre a ciò le parti ab, cd di questa linea retta sien sempre nella constante ragione di mad n; le mentovate figure AFB, CGD dovran benanche avere la medesima ragione di m ad n. Imperocche per la 12 El. V. tutte le linee rette AB, ab, etc. a tutte le altre CD, cd, etc. sono nella ragione di m ad n. Dunque la figura AFB starà all' altra CGD come m ad n.

6. 23. Ma quest' ultima illazione non può reggere in alcun modo, se non vi si supponga, che tanto le linee rette AB, ab, etc., che le altre CD, cd, etc. occupino le due figure AFB, CGD respettivamente . Il saggio Geometra temendo di cadere nello Zenonistica composizion del continuo con siffatta occupazione cercò di scansarla. Ma venendo gagliardamente constretto dalle imputazioni, che poi gli fece il Guldino, si lasciò dire: me non numerum ipsarum comparare, quem ignoramus, sed tantum magnitudinem, quae adaequatur spatio ab iisdem occupato ( Scol. Prop. 1. Lib. II ). E poi dichiarò, che quelle linee rette occupatrici de' detti spazi doveansi prendere per altrettanti rettangoli ridotti alla minima loro latitudine : e che il suo Metodo, sebbene sia più energico ed attivo di quello de' Limiti, abbia non per tanto la medesima di lui natura. E perciò noi potrem dire coll'illustre Newton, che questo metodo del Cavalieri, ch'è succinto ed attivo nel dimostrare siane alquanto duro.

### METODO DELLE PRIME ED ULTIME RAGIONI.

5. 24. Ma il Sommo Newton stimando poco dicevole alla natura delle grandezze continue il crederle nate per addizion di particelle minime indivisibili, quali supponevansi dal Cavalieri, dal Torricelli, e del Wallis (27); un' altra genesi volle di esse concepirne, ed un altro metodo per la misura de' curvilinei prescrisse. Pensò il Granduomo . che in rigor di Geometria ogni quantità continua si debba intender generata dal moto di un punto, di una linea, o di una superficie, secondochè quella contengane una sola dimensione, o ne abbia due, o tre dimensioni. E vi soggiunse, che di tali grandezze si debhano prendere le prime parti nascenti, o le ultime evanescenti, quando si tratti della misura de' curvilinei. Ma coteste particelle non sono geometricamente assegnabili : ed anche niun vantaga gio si conseguirebbe nel considerarle di una infinitesima, ed inconcepibile grandezza. Perciò accortamente ei si restrinse a prender le ragioni di quelle quantità nascenti, o di quelle altre evanescenti; poiche i termini di siffatte ragioni son grandezze fi-

<sup>(27)</sup> Il Sig. Wallis avendo applicato il calcolo alla Geometria degl' Indivisibili spinse più oltre cottesto Metodo. Ma le sue ricerche particolari non furono, che un'ombra di ciò che poi fece il Cavalier Newton nel Methode des Flusions, et des Suites Infinies.

nite, e paragonabili fra loro. E chiamò que rapporti le prime, o le ultime ragioni. E con tal principio distese tante legisdre d'mostracioni, che osservansi ne Princip. Matem. della Filosofia Naturale, e da cni derivò l'Analisi delle Flussioni, ch' à un metodo assai più attivo, ed universale di quei di Esaustione, e degl' Indivisibili.

6. 25. Or io eccederei la meta del mio assunto, se volessi prefigger le leggi di cotesto metodo, non per tanto per chiarimento di esso, ne recherò il seguente geometrico esempio. Nella curva AMU (fig. b) qualunque siane la sua natura, si tiri per lo punto M la tangente MH, la normale MK, e l'ordinata MF all' asse AK. E poi la corda, che passa per lo contatto M e per lo vertice A, intendasi rotare intorno al contatto M e verso la tangente MH. Cotesta retta andrà tagliando da tal curva degli archi sempre minori de' primi, e vi formerà coll' ordinata MF altrettanti angoli, che tanto meno dovran differire dall' angolo FMH fatto della stessa ordinata e dalla tangente, quanto più la rotante si appresserà alla tangente. Or supponghiamo esserne MG l'ultimo de' detti archetti. Sarà il triangolo MEG simile all' attro MFK. E quindi la ragione dell' ultimo archetto evanescente MG alla sua altezza GE sarà quanto quella della normale 'MK all' ordinata MF. E sarà pure ME ad EG, come la stessa ordinata MF alla sottangente FH. Il perchè, se la curva AGM sia una parabola, e nello spazio esterno intendasi circoscritto il picciol parallelogrammo PMER, e l'altro corrispondente FMNB siane circoscritto nello spazio intorno, sarà il primo di que ati parallelogrammi all'altro, perchè equiangolo, in ragion composta di PM ad MF, e di ME ad EG.º Gioè in ragion composta di PM ad MF e di MF. ad FH, vale a dire come PM ad FH, o come a 2: essendo in questa curva la sottangente dupla della sua ascissa, come dimostrasi nel l'. libro. Dunque sarà il parallelogrammo PE una metà dell'altro MB. E così tutto lo spazio esterno PAGM dovrà essere una metà dell'altro MFAG, e quindi un terzo del parallelogrammo MFAG, e quindi un terzo del parallelogrammo MFAG,

6. 26. Alcuni di que' moderni Geometri, di cui si è fatto qui sopra onorevol menzione, consegrarono all'utile della Gioventù studiosa alquante brevi Istituzioni sulle curve coniche. Così il nostro Borelli nell'anno 1679, pubblicò un Compendio de' Conici, dimostrando con indicibil nitore quanto ci si propose su tale assunto : e quivi si valse della division conterminale di una retta per principio di alcune dimostrazioni (28), di cui la più parte son dedotte dalla genesi di queste curve pel cono. Il Signor de la Hire nell'istesso tempo stampò in Parigi un giudizioso Opuscolo sulle Curve coniche, aggiungendovi i Luoghi Geometrici per la composizione de' Problemi solidi. E dopo di esso il Padre Guido Grandi bate Camaldolese diede in luce il Compendio delle Sezioni Coniche; il quale, secondo che ne giudica il dottissimo Cristiano Wolfio, è un libretto mole parpus, sed ubertate rerum gravis.

<sup>(28)</sup> La division conterminale è la stessa che l'ar-

§. 27. Verso la metà del secolo frascorso apparereo in Londra gli elementi de' conici di Roberto Sinsson (che meritamente può diris il Apollonio Anglicano ) divisi in 5. libri. Alla fine dello stesso secolo quivi, usciron da Torchi gli Elementi delle curve coniche del Signor Hutton, i quali secondo il Montucla sono un modello di chiarezza, e precisione. E nella nostra Italia si è prodotto dall'insigne Cagnoli un elegante corso di sezioni coniche, che piace a' Geometri.

5. a8. Molte altre istitucioni su i Conici si sono in diversi tempi, e da diversi Geometri congeguate, che il solo indicarle farebbemi ecceder la meta, che mi ho proposta. Ond'io passero volentieri a divisare i principiali corsi analitici delle Sesioni. Coniche per compiere una storia ragionata di quetto argomento: trattenendomi per poco sulle scoverte fatte dal Cartesio in tal soggetto.

cometria le analitiche grandezze, e le operationi di queste agli artifizi di quella regguogliando, soverse il convenevo i modo da esibire: la natura di essa: E da ciò si conchiuse una curva esser Geometrica, o Meccanica, secondochè la sua caratteristica Equazione conteng grandezre algebriche so-lamente, o ne abbia benanche delle transcendenti. Che anzi le lince Geometriche si sogliono classificare in Ordini, ed in Generi nel soguente modo. Una linea dicesi del 1º Ordine, se la sua Equazione non ecceda la prima dimensione, com' è la retta. E si dicen linee di 11º Ordine, o curio la retta. E si dicen linee di 11º Ordine, o curio la retta.

eti primo Genere quelle altre, le cui Equisioni ascendono al secondo grado. Ed a tal Classe appastengonsi le curve coniche, di che qui appresso ragioneremo. Inoltre appellansi linee di III.º Ordine, o curve di II.º Genere quelle altre, le cui Equazioni fira le due variabili, che vi esprimono le rospettive loro coordinate, son di terzo grado. E coapiti appresso.

6. 30. E quindi ad un sagace, e franco calcolatore sarebbe stata lieve cosa il trarre l'equazioni alle curve coniche da una qualunque genesi, che loro si premetta, e poi dal maneggio di tali Equazioni rilevarne le proprietà, di cui son colme coteste linee di 2.º ordine. Ma il raccorle tutte con un agevele calcolo analitico, e da una genesi organica semplice ed elegante , era serbato all'illustre Geometra delle Gallie il Marchese de l'Ospitale. Questo nobil germe della splendidissima Famiglia Gallucci da Napoli traspiantata in Parigi seppe ne'dieci libri del suo Trattato Analitico delle Sezioni coniche leggiadramente dimostrare quanto a queste curve si appartiene : temperando con mirabil arte i sintetici lavori con quelli , che l'Algebra ne offre. Ei vi aggiunse i Luoghi Geometrici, discendendo dalle generalissime equazioni delle curve coniche alle particolari, e semplici : e prescrisse il medo di costruire l'equazioni di terzo, e di quarto grado colla combinazione di esse curve. Quest' opera è stata compendiata dal Sig. Trevigar negli Elementi delle Sezioni coniche stampati in Cambrigia nell'anno 1731. Ed altri Geometri han poi prodotto simili opuscoli sullo stesso assunto per utile

della gioventù studiosa: tra quali distinguonsi queldi del Wolfio, e dell'Abste Marie, il quale fonda la sua ansisia nella genesi di esse curve per la sezione del cono.

6. 31. Ma alcuni moderni, e sagacissimi Analisti han desiderato, che in quell'Opera del Marchese dell'Ospitale vi fosse più pura, ed insiem più attiva quell' Analisi , che vi s' impiega : poiche la piupparte degli artifizi euristici non son che geometrici, e di tal natura son anche molte dimostrazioni, che quivi appajono con simboliche divise. E perciò si è fra noi proccurato di produrre, son già alcuni anni, un Trattato Analitico delle Curve Coniche (29), ove premessa la genesi organica di esse curve; con mezzi puramente algebrici e col regolo della Geometria Cartesiana ne vengono sviluppate le più utili, ed insigni proprietà loro relativamente a' Diametri di esse Curve, alle Tangenti e Seganti, a' Fuochi, ed alle Dimensioni, E risolvonsi moltissimi difficili Problemi.

§. 52. Ciò premesso ecco le leggi del Metodo interro, onde soveute giova trattare i Conici. Si pianti l'Equazion fondamentale alle linee del Il°. Ordine nella massima generalità possibile, come l'è questa Λ + Bx + Cy + Dxx + Exy + Fyy=0. Si procuri di aver distinte, e familiari tutte le conveneroli evolusioni, cehe soglionsi utilificnte praticare sulla proposta Equazione. Da ciò si rile-

<sup>(29)</sup> Trattato Analitico delle Serioni Coniche del Si-

vina con quella semplicità ed ordine, che si conviene , le seguenti determinazioni : cioè le Specie delle linee di II. Ordine : le forme delloro rami curvilinei: la natura, e'l sito de'loro diametri : le Sottangenti ; gli Assintoti , e le Normali: i numeri de punti, in che si segan fra loro , o colle linee rette : i rapporti delle corde, che si tagliano fra loro, o che procedano da un qualche punto insigne di ciascuna di esse curve, ed altre simili ricerche. Questo piano puramente analitico fu la prima volta con eleganza eseguito dal Sommo Analista il Sig. Eulero e poi adottato da celebri Malematici il Sig. Cramer, il P. Vincenzo Riccati , il Canonico Saladini , il Sig. la Croix, ed altri... F. queste sono le preliminari nozioni che ho stimato per utile de Giovani doversi qui recare, Ed in fin soggiungo quattro Lemmi Geometrici . affinche alcune dimostrazioni de tre seguenti. Libri, le quali hau bisogno di que' principi dimostrativi, ne sieno men gravi.

# LEMMA I.

33. Se diansi le seguenti analogie . .

AB : ab :: PQ : pq , -... BC : bc :: QR : qr ,

CD : cd :: RS : ws ,

elc.

qualunque sia il numero di esse: potrà conchiudersi, che la somma degli antecedenti delle prime ragioni stia alla somma de loro conseguenti, siccome-la somma degli antecedenti delle seconde ragioni alla somma de conseguenti di esse, quando sien benanche i primi antecedenti propozzionali a secondi, o i conseguenti delle prime ragioni propozzionali a que delle seconde.

Dim. Part. I. Suppongans in coteste analogie i primi antecedenti proportionali a'secondi, cioè che stia AB: BC:: PQ: QR, BC: CD:: QR: RS., etc. E poichè invertendo la prima di queste due analogie sta BC:: AB:: QR: QP, ed è poi per ipotesi AB: ab:: PQ:: pq, suà, ex: aequo, BC:: ab:: QR: pq, ed invertendo ab:: BC: pq:: QR. Ma per ipotesi è anche BC: bc:: QR: qr. Dunque sarà di nuovo per equalità ordinata ab:: bc::: pq:: qr. E ciò se mpre dimostrandosi, potrem conchiudere essorme i conseguenti delle prime rægioni proporzionali a' conseguenti delle seconde, quando gli antecedenti di quelle si suppongan proporzionali agli antecedenti di queste.

Ciò posto, poichè si è detto starne AB: BC:: PR: QR: Sarà componendo AC: BC:: PR: QR. Ma è pure per la detta conditione CB: CD:: AR: RS. Duaque sarà ex aequo AC: CD: PR: QS, e componendo AD: CD: PS: RS. Laonde, se le DE ed ST sien l'ultime grandezze, che contengonsi nelle serie ABCDE, PQRST respettivamente, dovà rilevarsi, che sia AE: DE: PT: ST, E dovrà benanche inferirsi esserne ae: de:: pt: st; ove le de, ed st sien le ultime delle altre due serie.

Il perchè avverandosi le seguenti analogie AE:

WELLIA

DE :: PT : ST, DE : de :: ST : st, de: ae :: st : pt, saran le grandesse AE, DE, de, ae in ordinata ragione delle altrettante PT, ST, st, pt. Dunque dovra esserne per equalità ordinata AE: ae :: PT : pt.

Part.II. La dimostrazione della seconda parto può farsi, come quella della prima — C.B.D.

### Scorio.

34. Ho voluto esporre a Giovanetti questo Lemma, non solo per far loro intendere su qual principio regga quel Metodo, di cui sovente dobbiam valerci nel dimostrare tante verità geometriche, e meccaniche; na per guarentirli da un errore, ovomo di rado incorresi ben anche da Valentuomini (a).

<sup>(</sup>a) Infatti il Signor de la Hire, eredendo non doversi richeter alcun'altra conditione in più analogie, perchè le somme de loro termini omologii fosser proporzionali, ne derivò fuor di ragione, che il tempo impiegatosi da un grave a discendere per una semiciciole fosse duplo di quello, onde lo stresso grave ne secudorebbe verticalmente per l'asse. Os l'acutatismo Giovanni Bernulli negli Atti di Lipia; a sa. 1638. il riprese di cotesio errore col direi. Coneludit, possiis quocumque, et quibuterumque enalogiis a : b :: c : d, m: n : n : p : q, r : s :: t : y, fore aggregatum omnium secundarum b + m + r ad aggregatum omnium secundarum b + m + s at aggregatum omnium tertiorum e + p + t ad aggregatum omnium quartarum a + n + v : quand num warm sit judicent alii. Ma doveai per audie degio vaesti; fussa la conditione, che debbgoà savee

### LEMMA II.

35. Nella curva acP (fig.d) rapportata alr ase AF, qualunque ella ne sia, inscrivansi i rettangoli Ba, Cb, Dc, ec. e ad essa circonscrivansi gli altrettanti Bf, Ug, Dh ec; io dico, che l'aja AaPF debba terminar tanto nella somma derettangoli inscritti, che in quella de circonscritti.

E se la detta curva insiem con que rettangoli in essa inscritti, e circoscritti si aggiri con perfetta rivoluzione intorno al suo asse AF, nel solido generato da una tal curva dovrà terminare tanto la somma decilindri generati da que rettangoli, che da questi respettivamente.

Dim. Part. I. I lati aM, bN, cO, ec. di que rettangoli inscritti nella proposta figura si protraggano, finchè ne incontrino i lati EQ, FP dell' ultimo rettangolo FQ. Sarà il rettangolo Mf uguale all' altro TX. Imperciocchè le Mb ed SX sono uguali fra loro, come lati opposti del parallelogrammo MbX5; e le altre linee rette aM, ST son pure uguali, per doverne pareggiare le AB ed EF,

i termini di coteste analogie, affinchè le somme delloro termini omologhi fossero proportionali. E volendo rimoutare alla cagion di quell'errore, io soggimgo un Principio dell'Arte Euristica, che date due ragioni inequali, non debbie esser data la region della romma degli antecedenti a quella de concegionat.

che nella preposta inscrizione e circonscrizione de rettangoli nella curva AaPF debhonsi supporre tra se uguali. Laonde l'eccesso del rettangolo circonscritto Bf sul corrispondente inscritto Ba, che vedesi essere il rettangoletto Mf, sarà espresso dall' altro TX. Similmente si dimostra, che YZ, VR, etc. dinotino gli eccessi de' rettangoli circonscritti Cg, Dh , etc. su gl' inscritti Cb , Dc , etc. Onde sarà chiaro esserne il rettangolo TQ la totale differenza di tutti i rettangoli inscritti da tutti i circonscritti. Ma ciascuna delle altezze di cotesti rettangoli può divenir minore di qualunque linea retta data. Dunque benanche il rettangolo TQ può farsi minore di qualunque dato . E quindi nella proposta figura dovrà terminare sì la somma de' rettangoli in essa inscritti, che quella de'circonscritti - C.B.D.

Part. II. La dimostrazione di questa seconda Parte può farsi come quella della prima,

## DEPINIZIONE.

Se le curve LEK ed ALD (fig.35) rapportate al medesimo asse AC sien tali, che ciascona ordinata CK nella prima di esse sia uguale alla corrispondente normale DS nell'altra, la prima curva si dirà Scala delle normali della seconda.

# LEMMA III.

Se la figura curvilinea ALDC, qualunque ella ne sia, si aggiri con perfetta rivoluzione

dintorno al suo usse AC; la superficie del solido, che vi si genera, sarà quarta porporzionalc in ordine al raggio, alla sua periferia, ed alla corrispondente aja ACKE nella scala delle normali.

Dim. L'ascissa CA si divida nelle particelle uguali CO, Oo, etc., qualunque sia il numero di esse : e l'ordinata Od si protragga, finchè ne incontri la tangente DM. E poi dal punto medio della DM, e dal punto estremo M conducansi le QV ed Mr respettivamente parallele alla normale DS ed all' ascissa AC. Sarà l' angolo PVQ uguale all' altro MQt, poiche ciascuno di essi compie un retto col medesimo angolo PQV. Onde il triangolo rettangogolo POV sarà simile all' altro triangolo McQ, ch'è pure rettangolo in t, e quindi benanche al suo equiangolo MrD. E dovendo essere; per la somiglianza de triangoli OPV e MrD, MD ad Mr, come OV a OP, o come la circonferenza del raggio QV a quella del raggio QP; sarà il rettangolo della MD nella circonferenza di QP uguale al rettangolo di Mr, o di CO nella circonferenza di QV. Ma il rettangolo di CO nella circonferenza di QV sta al rettangolo di GO in QV nella costante ragione nella della circonferenza di un cerchio al suo raggio. Dunque in questa ragione dovrà stare il rettangolo della MD nella circonferenza di QP al rettangolo di CO in QV. A . A . . .

Ciò premesso, la superficie del cono troncato, la quale si genera dalla tangente MD rivolta dintorno all'asse AC della detta curva, è uguale al pro-

dotto della medesima MD nella semisomma delle circonferenze de' raggi DC, MO ( Prop. 13. lib. 1. di Archim. ) , o al prodotto della MD nella circonferenza del raggio QP. Imperocchè per construzione la Ot è metà della Dr, e. la sP dell'agagregato di MO ed rC, come l'è chiaro . Dunque la QP sarà la semisomma delle MO e DC : e la circonferenza del raggio QP sarà la semisomma di quelle , che han per raggi le MO e DC. E quindi la superficie conica di DM sarà al rettangolo di GO in QV, come la circonferenza di un cerchio al raggio . E ciò sempre dimostrandosi , saran tutte quelle superficie coniche a tutti quegli altri rettangoli , come la circonferenza di un cerchio al sno raggio. Ma le dette superficie coniche vanno a terminare nella superficie del proposto solido : ed i mentovati rettangoli, confondendosi in tal caso con quelli, che si fanno dagli clementi dell' ascissa AC nelle corrispondenti loro normali , anch' essi terminano nell'aja ACKE nella seala delle normali ( defin. prec. ). Dunque sarà la superficie del solido, che si genera nella rivoluzione della figura ALDCintorno al sue asse AC, alla corrispondente scafa. ACKE delle normali, come la circonferenza di un cerchio al suo raggio - C.B.D.

# LEMMA IV.

Se dal vertice A (fig.c) del triangolo isoscelo BAC s' inclini la linea retta Av alla base BC di esso; sarà il quadrato di un lato AB del detto triangolo suguale alla somma dei quadra-

# BELLE SERIONE CONICHE.

Mini

to dell' incidente AD e del rettangolo BDC de segmenti della base BC, se quella incidente cada dentro il triangolo. Ed esso sarà uguale alda differenza del quadrato di Ad e del rettangolo BaC, se tal incidente cadane al di fuori.

Dim. Dal punto A si abbassi AP perpendicolare a BC. Sarà per la 47. El. I. AB' uguale ad AP' con PB', ed AD' uguale ad AP' con PD'. Dunque la differenza de' quadrati di AB e di AD sarà uguale alla differenza de' quadrati di PB e di PD, cioè, per la 5. El. II., al rettangolo BDG. E sarà quindi AB' uguale ad AD' con BDG. E coè per la 6. El. II, può dimostrarsi la III. parte. — C.B.D.



# PRENOZIONI

SULLE

# CURVE CONICHE

A retta AM , che passi per un As. 2. qualunque punto A della circonferenza del cerchio AEC, e per un altro punto N postovi in sublime, se mai si aggiri intorno a questo punto N, sempre rasente la detta circonferenza, e finche vi compia un perfetto rivolgimento, dee descrivere una superficie eurva, che superficie conica suol dirsi. E il solido terminato dal detto cerchio, e da quella parte della superficie conica, ch' è tre esso e l'immobile punto N. si dice cono : di cui il medesimo cerchio n'è la base. e quell' immobile punto il suo vertice.

S. 2. Cor. La retta NM parte dell'altra AM, e posta al di sopra del punto N, dee benanche descrivere una superficie conica nel proposto rivolgimento dell' intera retta AM. Del che più appresso.

6. 3. Def. B. L'asse del cono CNAE è la rette ND condotta dal vertice di esso al centro della base. 6. 4. Def. in. Ed un cone si dirà retto , o scale-

no, secondo che il suo asse sia perpendicolare alla base, o vi s' inclini sotto un angolo qualunque.

### PROPOSIZIONE I.

#### TEOREM

fg. 2. § 5. 5. Se dal vertice del cono CNAE ad un qualunque punto F della superficie conica conducasi la retta NF; questa retta dovrà giacere in sulla superficie proposta.

> Dim. La retta robante allorché genera la superficie conica dee passare per tutti que punti, che potrem concepire in detta superficie. Ella dunque dovrà passare pel punto F, che si è supposto esserne in essa: ed in passandovi ne resterà adattas sulla FN. Ma la yetta rotante è sempre in sulla superficie conica, come l'è chiaro-per intuizione: dunque quivi dovrà anche starne la retta FN, che vi congiunge il verfice N del cono col punto F della superficie di esso. C. B. D.

> 6. Cor. La congiungente NF, se potraggasi giù del vertice del cono, dovrà incontrarne la periferia della base in un punto E.

# PROPOSIZIONE II.

#### TROREMA.

5. 7. Se i due punti F, e G della superficie conica CNAE, (i quali non sieno a diritto col vertice N del cono) si unicano per metro della retta FG; questa retta dovrà immergersi nel cono.

Dim. Si uniscano le rette NF, NG, ed esse pro-

traggansi all'ingiù, sinchè ne incontrino la periferia della base ne punti E, ed A; e poi si congiunga la retta EA.

Ciò posto, la retta EA, che unisce i due punti E, ed A della periferia della base, cade dentro al circolo CEA: dunque il triangolo ENA, che ha per a III, base la EA, dovrà immergersi nel cono CNAE. Ma la congiungente FG giace nel piano di esso triangolo: dunque ne resterà ancre essa entro il cono CNAE. C.B.D.

§. 8. Cor. Una retta non può adattarsi sulla superficie d'un cono, se non vi combaci con un lato di questo solido.

# PROPOSIZIONE III.

### TEOREMA.

 9. Se il cono CNAE sia segato col piano fig. 2, CPQA, che passi pel suo vertice; la sezione sarà un triangolo.

Dim. Il proposto piano incontri la circoaferenza della base del cono ne punti A, e. C. Egli è chiaro, che la retta rotante nel generar la superficie di tal como abbia dovuto passare pe'l punto A, che dee esserne in essa, restandone quivi distesa sul piano CPQA. Ma ella è benanche nella superficie conica. Dunque l'è una linea retta la comune sezione del piano segante e di quella parte della superficie conica, ch'è viento A.

Con simil ragionamento si provent essere una linea ratta la comune sezione del piano segante, e dell'altra parte della superficie concioc, ch'è verro C. Ed essendo benanche una retta l'intersettione del piano CPQA; e della base del cono, cioè la linea CA; dovrà esser terminata dalle tre rette NA, NC, CA, la parte del piano rinchiusa nel cono. Onde sarà un triangolo tal sezione. C. B. D.

S. 10. Def. w. Se il piano segante passi per lo vertice del cono e per l'asse, la sezione si dirà triangolo per l'asse.

# PROPOSIZIONE IV.

## TROREMA.

fg. 3. §. 11. Se il cono CNAE si seghi col piano LGR parallelo alla sua base; la sezione sarà un circolo.

Dim. Si prendano due punti G, ed R nel perimetro di si fatta sezione; e si uniscano col vertice N.
per mezzo delle rette NG, ed NR, che protratte
6. all'ingiti dovranno incontrare la periferia \* della base ne punti E, ed A. Di poi congiunto l'asse ND si tirino dal punto F, ove en micnotri il piano segante, a' punti R, e G, le rette FR ed FG: e dall'altro puato D si punti A, ed E, si conducan pure le rette DA, e DE.

rette DA, e DB.

E poiché il triangolo DNA sega i piani paralleli
CEA, LGR, saran tra se parallele le comuni sezioni
15.XL DA, ed FR\*. Onde il triangolo NDA, perchè equiangolo all'altro NFR gli sarà simile, e starà ND:
NF:: DA: FR. Per la medesima razione si proverà
esserne ND: NF:: DE: FG. Dunque sarà DA:
FR:: DE: FG. Ma la retta DA è uguale alla DE,
essendo esse raggi della base del cono: dunque sarà
benanche FR uguale ad FG. Edimostrando nello stenso
modo, che sia uguale ad FR ogni retta, che dal punte

F si tiri al perimetro della sezione LGR; questa curva sarà un cerchio, di cui il punto F n'è il centro. C. B. D.

 12. Cor. 1. Tutte le sezioni parallele alla base di un cono sono altrettanti cerchi, i cui centri sono allogati nell'asse di tal solido.

 s3. Cor. n. E l'intersezione di ciascheduno di questi cerchi con un triangolo per l'asse, n'e un diametro di esso.

9. 16. Def: v. I due coni CNAE, MNRe diconsi opposti fra loro.

# PROPOSIZIONE V.

# TEOREMA. ,

§ 16. Se per Passe, e per l'alterza del cono fe 4 solono CNAM conducati il triangolo CNA, e su que sto piano cada perpendicolamente l'altro FER, incontrandolo nella retta FR, la qual ne trouchi verso il vertice del cono il triangolo FNR simile al detto CNA e succontrarimente posto (cioc che sieno gli angoli NFR, ed NRF uguali ad NAC, ed NCA, l'uno all, altro ); anche la sectione FER, che suòl dirsi su contraria, sarà un cerchio.

Dim. Prendasi nel perimetro di questa sezione il punto E, e l'altro M nella periferia della base del cono, e da essi conducansi le El, ed MD perpendicolari al piano CNA. Queste rette saranno parallele

6. XI. fra loro', e dovranno cadere sulle FR, e CA rispettivamente. Inoltre condotta per lo punto I la retta GBiparallela alla CA base del triangolo per l'assa, si distenda per le due rette EI, e GB il piano GEB, che

10 XI. sará parallelo al piano CMA', e sará quindi un cer-

\*p., prec. chio la sezione GEB\*, di cui la GB n'é un diametro.

Ciò posto, l'angolo esterno FGI delle parallele

GI, e CD segate dalla terza FC è uguale all'interno

GCA, e ad esso opposto, Ma l'angolo GCA è per

ipotesi uguale a BRI. L' è dunque FGI uguale a BRI.

Con che i due triangoli FGI, ed IBR, avendo anco
ra uguali gli angoli GIF, BIR opposti al vertice, sa
ranno simili, e atarà GI: IF: IR: IB. Onde il ret
tangolo di GI in IB sarà uguale a quello di IF in IR.

Ma il rettangolo di GI in IB pareggià il quadrato della

retta EI calata no l'a semiereckio perpendicolare al suo

>35.III. diametro GB'. L'é dusque anche l'altro rettangolo di FI in IR uguale al medesimo quadrato di EI. Inoltre la FR si divida in parti uguali nel punto O, e si unisca la OE, ed aggiungasi Ol' tanto ad FIR, ethe 5. II. al EI; n'emergeria RO's usuele ad OE's e quindi

47. L ao El; n emergera no uguate ad OL - qualat RO uguale ad OE. Lo che sempre dimostrandosi la sezione FER, al par della precedente sarà un circolo, C. B. D.

# PROPOSIZIONE VI.

#### TEOREMA.

§. 17. Se nella base CTA del cono CNAT con- fs. 2. ducasi la corda TPD perpendicolare alla CA base del triangolo CNA per l'asse, e per tal corda poi si distenda il piano TQD comunque inclinato alla base del cono, e che non passi per lo vertice N, di esso; un tal piano formerà nel cono una sezione curvilinea.

Ed in questa sezione ogni corda SRE, che sia parallela a quella corda della base del cono, cioè alla DT, resterà divisa in parti uguali dal detto triangolo, per l'asse.

Part. I. Prendansi nel perimetro della proposta sezione due qualunque, punti T. ed e, e comunque tra lor vicini : e poi si congiunga la Te, Questa retta non dovrà passare per lo vertice del cono; altrimente vi passerebbe heannche il piano TQD, contro la suppossisione : ond' ella dovrà cadere entro il cono CNAT. Ma la parte THe del perimetro di quella sezione è sulla superficie coicia, e vi tiene i medesimi teraini della retta Te. Dunque la linea THe dee esserne un arco sotteso dalla retta Te: e quiadi sarà una figura curvilinea la proposta sezione.

Part. II. Per lo punto R, ove la retta SE incontra il piano CNA, si titi GRB parallela a CA, e sidistenda per SE, e GB il piano GEBS, che sarà perallello alla base del cono, e quindi un cerchio la serzione GEB\*, di cui n'è GB un dismetro, e la sua 11. circonferenza, come l'è di per se chiavo, passera pe

punti S, ed E.

Ciò posto, le due rette TP, PA sono respettivamente parallele ad RE, ed RE. Dunque l'angol IPA
\*10.31. sarà uguale ad ERB\*. E quindi essendo il primo per
sapposizione retto, sarà retto benanche l'altre ERB.
Dunque il diametro GB del circolo GEB tagliandone
ad angoli retti la corda SE dovrà segarla in partiuguali in R. E quindi la SE, ch' è anche corda della curva DQT, resterà divisa per metà nell'incontrarae il
triangolo ANC per l'asse, o la retta PQ, ch' è in esse
e nel piano segante EQS. C.BJ.

5. 18. Def. v1. La comune sezione di una curva conica, e di quel triangolo per l'asse, che n'é bisognato per la genesi di essa, cioè la retta PQ, si dice diametro di una tal curva. E le sue ordinate son quelle corde tra loro parallele, ch'e ine divide in due partene.

ti uguali.

5. 19. Def. v.1. Inoltre ciaseuna metà di un'ordinata dee dirsi semiordinata. E quando diremo si ordini al diametro una rella per un dato panto, vuol intendersi, che per quel punto debba distendersi un'ordinata alla curva, o una semiordinata. Finalmente il vertice di una sezione conica è quel punto, ove il diametro di essa la incontra; come sarebbe nella fig. 5. il punto O.

5. 20. Def. v111. L'Asse di una sezione conica è'l diametro, che insiste ad angoli retti alle sue ordinate.

5. 21. Def. 1x. La parte del diametro, ch'è tra l' vertice della sesione, ed um di lei ordinata, suol chiamars aseissa corrispondente ad essa ordinata. E Paccisa, e la sua semiordinata considerate insieme chiamansi coordinate.

Così le rette QR, e Qr son le ascisse corrispondenti alle semiordinate RE, ed re: e le due QR, ed RS ne son le coordinate.

Istoria delle Sezioni Coniche Fig. b. Fig. C. Fig.e.

PA per lB.

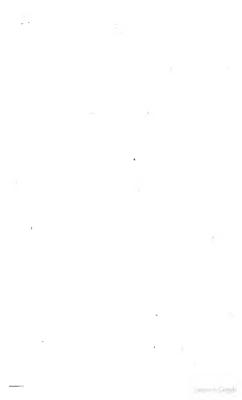

5. 22. Cor. Se pel punto medio di un'ordinata di une curva conica si distenda nel tinagolo per l'asse la parallela alla base di esso; il rettangolo delle parti di questo parallela, che restano dall'una e dall'altra parte di quel punto, sarà uguale al quadrato della metà della detta ordinata. Cio è a dire sarà il rettangolo.

5. 23. Def. x. La sezione DQT si dirà Parabola, fg. 5. se il suo diametro QP sia parallelo a quel lato del friangolo per l'asse, ch'è opposto a tal sezione, cioè

al lato NC.

5. 24 Def. xi. E si chiamerà Ellisse quella sezio fg. 6. ne conica, il cui diametro incontri sotto al vertice del cono quel lato opposto del triangolo per l'asse, qual sarebbe la curva (DELD).

5. 25. Ma questa potrebb' essere un cerchio, se il cono fosse scaleno, e quivi succontraria la detta sezio- \* \*£.

R. E tranne questo caso, una tal sezione, che torna in se stessa, n'è diversa dal cerchio.

§. 26. Def. xii. Finalmente si diră Iperbote la se- fe. 7. xione DQT, se 'l suo diametro QP incontri sopra del vertice del cono il lato opposto del detto triangolo per l'asse. E se il piano segante DQT producasi insino al cono opposto FNL, ei formeră in questo cono un' altra iperbole MLr. E le due iperboli DQT, MLr si dirano Setioni Opposte.

 27. Cor. Tanto nell'ellisse, che nelle iperboli opposte contengonsi due vertici, cioè i punti Q, ed L.

5. 28. Def. xii. La retta QL, che unisce i due fs. 6. vertici Q ed L dell' ellisse QELD, o delle sezioni opposte DQT, MLr, dicevasi lato transverso da'Geometri antichà

# PROPOSIZIONE VI

#### TEOREMA

6. 8. 5. 39. Se da un qualunque punto M del diametro QP di una curva concia gli si elevil la perpendicolare MT tersa proporzionale in ordine all'ascissa QM, ad alla semiordinata NM, ene corrispondono al dette punto; I estremo di quellu perpendicolare starà sempris in una retta data di posizione (\*), che si dirà regolatrice.

Dim. Da un qualunque altro punto m del diametro QP si alzi la mt perpendicolare alla QP, e terza proporzionale dopo le coordinate Om, ed mn. E poichè il quadrato di NM per ipotesi è uguale al rettangolo OMT, ed ei fu dimostrato benanche uguale all'altro rettangolo RMB , saran tra se eguali cotesti due rettangoli; e reciprocandosi le loro basi, ed altezze starà QM : MB :: RM : MT. In simil modo si dimostra dover essere Qm : mb :: rm : mt. Ma sono uguali le due prime ragioni di queste due analogie, cioè quelle di QM ad MB, e di Qm ad mb, pe' triangoli simili QMB, Qmb. Dunque saran pure uguali le altre due ragioni: cioè a dire dovrà essere RM : MT :: rm : mt, e permutando RM : rm :: MT : mt, Ciò posto , nell' ellisse e nell'iperbole, ove il diametro di ciascuna di queste sezioni incontra in P il lato opposto del trian-

<sup>(\*)</sup> Una retta e data di posizione, se mai passi per due punti dati. E questi due punti sarebber nel nostro easo i due estremi di coteste perpendicolari.

golo per l'asse; sta RM : rm ;; PM : Pm. Danque dovrd esser benanche PM : Pm :: MT : mt. Ed 1 punti T, e t saranno allogati nella retta PT data di posizione; che passa pe' punti P, e T.

'Ma nella parabola la RM è uguale alla rm . per esser parallele le due rette QP, ed RP. Onde dovrà esserne la MT uguale alla mt; e quindi i due puntt T, e t dovran giacere in una parallela alla OP (\*) data di posizione. C. B. D.

. S. 30. Cor. Dunque la regolatrice nella parabola è parallela al diametro di essa. Ed in ciascheduna delle altre due sezioni ella ne incontra il diametro nell' altro vertice P, ch' è opposto a quello, di dove ne abbiam computate le ascisse.

6. 31. Def. xiv. Parametro di una sezione conica à la perpendicolare OA elevata al diametro dal vertice Q della sezione, e distesa insino alla regolatrice AP. Questo parametro dicevasi lato retto da' Geometri

Greci.

5. 32. Scol. Dal proposto teorema, che manca nelle altre instituzioni, potrem ritrarne i seguenti vantaggi didascalici. Io. Con una medesima agevolissima nozione verran definiti non solo i parametri de' diametri primitivi delle tre curve coniche, ma que' parametri altresì, che vi si avran poi a considerare. Ilo. Da

<sup>(\*)</sup> Questa nuova proprietà delle curve coniche , o nuovamente ravvisata nell'idea della regolatrice, non solamente si appartiene alla parabola , all' ellisse , ed all' iperbole , ma benanche al cerchio , ed al triangolo. Ed ella potrebbesi generalmente enunciare nel seguente modo. Ciascuna semiordinata d' una qualunque sezione conica è media proporzionale tra le coordinate di una retta data di posizione.

#### PARROZIONI SULLE CURVE CONICHE.

questo touveina dotran discondere immediatamente epropetità caratteristiche delle dette curve. Ill'e E da esso potreun dedurne una proprietà generale di queste curve, ed è, che ogni imisordinata vi sua media proportionale tre P accisac computata dottu rerice della sistone, e tre la corrispondente ordinata nella regolarice; la quale paust per I altro vertice. Intanto vuol supersi, che quest' ordinata non è che la perpendicolare clevata alla detta ascissa dall' estreuno di essa e prodotta sino alla regolatrice. E dee avverthiri, che nella parabola cotesta regolatrice debb' esserne parallela diametro.

## DELLE

4 : 0 : 4 5 5 6 9 7 4

# SEZIONI CONICHE

# LIBRO PRIMO.

# DELLA PARABOLA.

# CAP. I.

DE DIAMETRI DELLA PARRIOLA.

### PROPOSIZIONE I

### EEOREM A.

§. 33. Nella parabola NQB il quadrato di una fe. 9. qualunque semiordinata NM è uguale al rettangolo del parametro AQ nell'ascissa QM, she corrisponde alla detta semiordinata.

Ed i quadrati di due qualunque semiordinate NM, ed n m son proporzionali alle loro corrispondenti ascisse QM, Qm.

Dim. Part. I. In qualunque sezione conica il quadrato della semiordinata NM pareggia il rettangolo della sua ascissa QM nella MT, che si cleva dal punto M perpendicolarmente alla detta ascissa, e si distenza

Cap. 1. 16

30. de insino alla regolatrice AP\*. Ma nella parabola cotesta regolatrice è parallela al diametro QM: onde la detta perpendicolare dec uguagliarne il parametro AQ. Dunque sara NW ngusto a QM is AQ.

Part. II. Ed essendo i due rettangoli di QM in AQ, e di Qa in AQ, per avere la mederima altezza AQ, nella ragione Aelle loro basi QM, e Qm; anche i quadrati delle semiordinate-MM, ed nm, che si son dimostrati pareggiarne que due rettangoli, resipettiramente, dovranno essere nella ragion delle QM, e Qm, cioè come le loro corrispondenti sacisse QM, e Qm.

§ 34. Cor. Nella parabola al crescer delle ascisse crescon benauche le loro sottoposte ordinate: sebbene sien queste non già nella ragion di quelle, ma nella sudduplicata. Dunque l'è forza, che i rami curvilinei di una tal curva divergana continuamente fra loro, e dal diametro ch'à in mezzo ad essi. E lo stesse dee dirsi di ogai parallela al diametro condottagli entro l' anzidetta sezione.

5. 35. Def. s. La, Tangente di una sezione conica è una retta, che in un sol punto incortra una tilcurra, e ine la fuori di questa tutti gli altri suoi punti. Cotesta Tangente si dire poi vesticate, o Jaterale, secondo che l'arrem condotta dal vertice della sezione, o in un altro qualunque punto del perimetro di seria (2).

(\*) Questa definizione nell'adattarsi alle surve di un grado più evato ha hisogno di alcune limitazioni.

# PROPOSIZIONE IL

TRORENA.

5. 36. Nella parabola se l'accissa AN, che overir fi. 10. sponde all'ordinata NG, producati sul vertice A, sinché la parte protratta AP adegul la medestina assissa jo dico essay tangenti di tal carra te due rette; che unisono l'estremo P di quella parte protratta con clascam estremo della detta ordinata.

E l'angolo mistilineo ANP compreso dalla parabola, e dalla tangente non potrà mai dividersi per una retta.

Dim. Par. I. Nella retta PR prendasi ove ne piaccia il punto R, e da esso si conduca la BR parallela alla NM, incontrandone la parabola in T. Sara BR: NM :: PR : PM , a cagion di triangoli simili BPR , NPM: e quindi BR': NM' :: RP2: PM'. Ma per la natura della parabola NAG sta NM' a TR', come AM ad AR', o come il rettangolo di MA in 4 AP all'altro di RA in AAP\*, Dunque sarà, ex aequo, BR\*: \* 1. VI. TR' :: RP': RAX4AP\*. Ma'l'è poi RP' maggiore \*22 V. del rettangolo di RA in 4AP\*. Dunque sarà BRº mag- º 8, 11. giore di TR2; e quindi sarà BR maggiore di TR; e'l punto B dovrá cadere fuori della curva NAG. E dimostrando in simil modo che ogui altro punto della PB, tranne il solo N, stia fuori della detta curva", la PB per la definizione prec. sarà tangente della parabola NAG. E lo stesso varrebbe per l'altra retta, elle ne unisca i punti P, e G.

Part. II. S'è possibile, la retta Np divida l'angolo ANP del contatto, ed ella ne incontri la PA in un punto p sottoposto all'altro P. In tal supposizione tolgasi dal diagnetto-AR T sesses Am uguale alla pA, ed ordinatary per m la ma, si unisca la retta pa. La congiunta pa per la Basto, L. di squesto teorema sarà tangente della Paralosi in n : e prodotta all'in giù, non potende cadero antro la curra a dorra necessimamente incontrare la NP, e molto più la NP, Dunque le due retto Np, est apa dovran negazia in due punti. Lo che ripugna, C. B. D.

5. 3q. Core L. In questo, ecorema contienzi quel geometrico artificio, che reconsien sasses nel, condurre la tangenta ad un punto dato della parabola; il qual non sia il vertico della detta sezione.

5. 38. Cor. II. E se voglis condursi la tangente alla parabola nel vertice di tal curva, hasterà menarne per caso la parallela ad una sottoposta ordinata. Imperciocché, se nai tal retta suppongoi vadere deutro alla curva; ella ne sarà un'ordinata. E/l diametro abedovrebbe passare per lo punto modio di essa qui ne passarebbe per un sua estreno, ch'è un assurdo.

# PROPOSIZIONE III.

# TEOREM A.

66. 1. S. 3q. Se dentro ella parabola LANQ conducati, oce ne piaco, la retia LQ parallela alla sangente laterale NP; ella dovrò aggare amendue i rami di tal curva, che son d'intorno al constatto N, cioè i rami NnQ, NAL.

Dim. Prendasi nella parabola LANQ un punto n inferiore al proposto punto N del contatto, ed ordinata par n la nm al diametro Am, si protragga l'ascissa Am in sul vertice, e sinché la parte prodotta Ap, ne uguagli quell'ascissa-, e poi congiungasi la pn. Sarà chiaro esserne la congiunta pn taugente della parabola in nº. E s' intenderà di leggierà, che la stessa pn aln'biane incontrata la proposta tangente PN in un punto inferiore al contatto N : e ch'ella verso la stessa parte debba poi segnarne la LQ, che si è supposta parablela alla PN.

Ciò premesso, tutti i punti della tangente pn, tranne il solo n, son fuori la curva LANQ. Dunque '55. la LQ o dovrà incontrare la pn nel punto n, ch' è nella curva; o in un altro fuori di essa, avendone dovuto anteriormente incontrare il perimetro. Ed in ameodue questi casi hen s'intende, che la LQ ne seghi il ramo parabolico NnQ. Ma è poi evidente, che la stessa retta LQ debba segarvi l'altro ramo parabolico NAL. Dunque la proposta LQ incontra la paraboli en NaL. Dunque la proposta LQ incontra la paraboli en de punti (').

- 5. 40. Def. 11. Se per lo contatto d'una tangemete laterale della parallola distendasi la parallela al diametro, la quale vi formi un parallelogrammo nell'incontrarne la tangente verticale ed una qualunque semiordinata ad esso diametro; una tal figura, si dirà quadrillino corrispondente all'estremo della detta semiordinata.

<sup>(\*)</sup> Questa verità, ele mance nelle Intimaioni de Conici, der presenterai per l'intelligenza della Propos Pr... han aci j. 306. del Trast. Anal. delle curve conicle si vechè, obe le radici di un' Equazione quadratisa vi mostrino gl'incostri della retta LQ colla Parake-la. LANO.

### PROPOSIZIONE IV.

#### TEOREMA.

5. 12. Se da un qualunque punto C della parabola AQC si tirino le due rette CB, CN, l'una porallela alla tangente verticale AP, e l'altra alla laterale CS, ed esse protraggansi, fiachè ne incontrino in B ed N il diametro AB della sezione; il triangolo CBN formato da quelle rette uguaglierà il parallelogrammo PTBA corrispondente al detto punto.

Dim. I due triangoli QMS, CBN han coincidenti i lati SM, ed NB: e gli altri lati di essi, come ne appare, son respettivamente paralleli tra loro. Dunque tali figure saranno equiangole, e quindi simili: ed esse saran poi in duplicata ragione de loro lati omolo19,VI, ghi. Vale a dire sarà QMS: CBN: MQ': BC'. Ma.
133, per la natura della parabola sta MQ': BC'. MA:
14, VI, BA':: MAPQ: BAPT', Dunque sarà pure QMS: CBN::
MAPQ: BAPT'. Ma Il triengolo QMS adegua il parallelogrammo MAPQ: poiche queste due figure son fra
le medesime parallele MS, e PQ, e la prima di esse
ha una doppia base dell'altra, cioè la MS doppia.di
16, MA'. Dunque sarà benanche il triangolo CEN uguale al
parallelogrammo PTBA. C. B. D.

# PROPOSIZIONE V.

TEOREM A.

§. 12. La retta QD che da un qualunque punto Q pg. 12. del primetro parabolico AQC conducesi parablela al diametro AB di una tal sesione, disgide in due parti uguali ciascuna delle corde AQ, FH, ec., che ne son parallele alla tangente nel detto punto Q. Onde tal retta ne surà un altro diametro, che ha le dette corde per ordinate.

Dim. Cas. 1. La corda AC incontri il diametro. AB della secione nel vertice A: e per lo punto C, ch' è l'estremo inferiore di essa corda, si ordini la CB al detto diametro. Sarà, per la prec. prop., il triangolo CAB uguale al parallelogrammo BAPD. Dunque tolto da essi il comune trapezio DLAB, dovrà restarne il triangolo CDL uguale all'altro APL. Ma questi triangoli sono anche simili: dunque dovran pareggiarsi i loro lati omologhi CL, ed LA; onde la QM divide in parti uguali la corda AC nel punto L.

Cas. 2. Inoltre la corda HF incontri il diametro AB della sezione nel punto O sotto il vertice di essa. Da'suoi estremi F, ed H si conducan le ordinate FE, ed HK al detto diametro AB. Sarà per lo precedente Teor. il triangolo FEO uguale al parallelogrammo EAPG. Dunque aggiungendovi di comune il parallelogrammo KEGM, ne risulterà lo spazio FGMKO uguale al parallelogrammo KAPM, o al triangolo OKH, che gli è uguale. Il perchè se dagli uguali spazi OKH, « 4κ. FGMKO ne torremo il comune trapezio MNOK, vi rimarrà il triangolo HMN uguale al suo simile FGM-Dunque i loro lati omologhi HN, ed FN saranno uguali, e la

corda FH ne sarà divisa in due parti uguali dalla QM.

Cas. 3. Finalmente la corda EC incontri il diametro AB della sezione nel punto N oltre il vertice di
essa. Sarà chiaro per la prec. prop. che condotte aj
diametro AB le ordinate CB, ED da' termini di essa
corda, debban essere i triangoli CBN, EDN respettiwamente uguali a' parallelogrammi BAPT, DAPR. Dunque sarà il trapagio CEDB differenza di que triangoli
uguale al parallelogrammo TBDR differenza di questi
parallelogrammi. E quindi togliendo da queste grandezase uguali il comun pentagono TLEBB, ne rimarrà il triangolo CTL uguale al suo simile LRE. E dovendone esser uguali i lati omologhi CL, LE di essi
triangoli, la QT dovrà dividere per metala corda EG.

friangoii, la QM può aversi per un altro diametro della parabola, avente per sue ordinate le corde AC, FH, ec. parallele alla QS tangente di tal curva in Q. C. B. D.

5. 43. Cor. 1. La parabola è suscettiva d'infiniti dismetri, che vi saran condotti da ciscum punto di tal curva paralleli al diametro primitivo, cioè a quello, she ne vien dalla genesi di essa esibito.

5. 44. Cor. 11. Nella parabola i punti medi della corde parallele ad una tangente di essa, e il contato di questa retta son posti per dritto, e trovansi allogati in una parallela al diametro primitivo. Dunque una retta, che unisca due di questi punti, o che conducasi per uno di essi parallela al diametro primitivo, dovrà passarne per rimanenti.

5. 45. Cor. m. E. perciò la retta, che vi congiunga i punti medji di due corde parallele, sarà un diametro della curva. Ed una corda perpendicolare a quella congiungente sarà un'ordinata dell'asso. Ond'eipotrà exibirsi col solo condurre dal punto medio di quadia della curva della call'axidetta congiungente.

# PROPOSIZIONE VI.

#### TEOREMA

§. 46. I quadrati delle semiordinate CL, HN, e ffs. 18. delle intere ordinate al diametro QM, sono proporzionali alle loro corrispondenti ascisse QL, QN.

Dim. La retta QP a cagion del parallelogrammo QPAX adegua l'altra AX: ed è poi per la Prop. II. la retta SA uguale alla medesima AX: dunque sarano uguali de due QP, ed AS: ed i triangoli QZP, AZS, che veggonai avere le conditioni della aG. El. I., dovran pareggiarsi. Il perchè, aggiungendo a'detti triangoli il sottoposto pentagono DQZAB, ne risulterà il parallelogrammo DPAB uguale al trapezio SQDB. Ma un tal parallelogrammo si è dimostrato uguale al corrispondente triangolo ACB: e tolto da essi il comune spazio DLAB, dovrà restarue il triangolo LCD uguale al parallelogrammo LQSA.

In simil modo può dimostrarsi, che sia il triangolo HNM uguale al parallelogrammo NQSO. Dunque
i due triangoli LCD, NHM saran proporzionali a' parallelogrammi LQSA, NQSO. Ma que triangoli, avvegnacche simili, sono come i quadrati del roo lati
omologhi CL, HN: e questi parallelogrammi per avere la medesima alterza sono proporzionali alle loro basi QL, e QN. Dunque sarà CL\*: HN\*: e QL. QN,
sioè i quadrati delle semiordinate del diametro QM,
o con ciò quelli dell'intere ordinate sono come la corrispondenti loro ascisse. C. B. D.

### PROPOSIZIONE VII

#### TEOREMA.

§5. 4.7. Nella parabola QFA, se da un qualunque punto L del diametro QN gli si elevi la perpendicolne IL tersa proporzionale dopo Tacsisa QL, e la semiordinata LA corrispondenti a detto punto; l'estremo I di tal perpendicolare surà allogato in una parallela al detto diametro data di posizione. Questa retta si dirà benanche regolatrice della parabola.

Dim. Uz'altra retta NY anche perpendicolare al diametro QN in un altro punto N sia terza propozsionale dopo le coordinate QN, ed NF. Saranno i quadrati delle LA, ed NF respettivamente uguali a' rettangoli di QL in LI, di QN in NY. Ma quei quadrati son proporzionali alle ascisse QL, e QN. Dunque saranno i rettangoli di QL in LI ed iQN in NY, come le loro basi QL e QN: ond'essi dovranno avere uguali le altezze LI ed NY, ed i punti 1, ed Y dovran trovarsi in una parallela alla QN. C.B.D.

§. 48. Def. 111. La perpendicolare, che si cleva ad un qualunque diametro della parabola dal vertice di esso, e si distende insino alla regolatrice, si dirà purametro di tal diametro. E si chiamerà purametro principale quello che all'asse ne appartiene.

# PROPOSIZIONE VIII.

### TEOREM A.

 Il quadrato di ciascuna semiordinata ad un qualunque diametro della parabola è uguale al rettungolo della sua ascissa nel parametro.

La dimostrazione di questo-Teorema traluce in quella del precedente, • nell'addotta definizione.

§. 50. Cor. Questa verità, che nel 1º, teorema erai proposta per lo diametro primitivo della paraboda, qui scorgesi universalizzata per tutti diametri di una tal curva. Ed in conseguenza di un tal principio, potra stabilirsi fra le altre cose la verità seguente (\*).

§. 51. Cor. 11. Cioè se l'ascissa corrispondente ad un' ordinata di un qualunque diametro si protragga fuori la curva finchè la parte protratta paraggi quell' assissa; 'aran tangenti di essa curva le rette, che vi uniscono l'estremo della parte protratta con ciascun estremo della detta ordinata. Ma il converso Teorema sarà esibito nella Prop. X.

<sup>(\*)</sup> Questa veriás, che mol conducri per un sentiero di ince, quando gomenticonente si rilera, d'ivesta di un malgroul consequimento nel volerla per le via malitiche ricercare. Improcche à tal uspos en eshibiognerebbe il passeggio da un sistenti di coordinate cobbique, el un altre di coordinate anche obbique, e hen e arrestó i passi dille Eulero. E se vegitati acroultee un tal passeggio col supporte cien al-cuni Amilitati, delle il diametro sia il "une della parabola, o refresi i cono, donde si generi questa curva, si condera molno particolare co-esta genei, e poco decreta ell'Analisi moderni;

# BRILL PARISOLA

6. 52. Cor. 111. Il parametro di ciascun diametro della parabola potrebbesi definire esser la terza propozionale in ordine ad un' ascissa, che vi si prenda, e la semiordinata corrispondente. Ed esso potrà facilmente esibirsi, con quell'eleganza, che l'arte ne prescrive.

### PROPOSIZIONE IX.

### REOREMA.

6, 53. Nella parabola MAO il parametro di qualunque diametro MG supera quello dell'asse AT per l'a quadruplo dell' ascissa AN, che vi determina nell' asse I ordinata condottagli dal vertice di quel diametro.

Dim. Al punto M della proposta parabola condu-\* 36. casi la tangente DM\*, la quale ne incontri l'asse nel punto D. Sarà la DA uguale alla AN. Imperocchè, se ciò si neghi, si prenda nella AD l'altra Ad uguale ad AN. La congiunta Md sarebbe tangente della parabola \* 36. nell'istesso punto M\*, dividendone l'angolo AMD del

contatto, ch'è un assurdo. Quindi è, che menata pez lo punto A la retta AR parallela alla tangente MD, debba esser la MR uguale alla AN, essendone amendue nguali alla DA.

Ciò posto per la natura di tal curva il quadrato di MN adegua il rettangolo di AN, o della sua ugua. . 33. le MR in AP, che sia il parametro dell' asse". E per la 4. Elem. II. il quadrato di DN , ch' è quadruplo del quadrato di AN, l'è uguale al rettangolo di MR in 4AN. Dunque il quadrato di MD, che uguaglia 'que' due quadrati , sarà uguale a' due rettangoli di MR in AP, e di MR in AN, cioè al sole rettangolo di MR in AP+4AN. Ma il quadrato di AR semiordinata al diametro MG è uguale al rettangolo della -sun ascissa MR nel parametro MQ. Diunque essendo uguali i quadrati delle MD, ed AR, saranno anche uguali i rettangoli, che ad essi abbiam dimostrati uguali, cioè di MR in AP+4AN, e di MR in MQ. Onde dovrà essere AP+4AN uguale ad MQ. C. B. D.

§. 54. Cor. Nella parabola il minimo parametro è quello, che conviensi all'asse. E due diametri, i cui vertici sieno equidistanti dall'asse, dovranno avero

parametri uguali.

5. 55. Def. v. Se un diametro della parabòla si produca oltre il suo vertice, finchè ne incontri una targente di tal curva, si chiamerà sottangente la parte del diametro, che resta tra quell'incontro, e l'ordinata per lo contatto.

§. 56. Def. vi. E conducendo la perpendicolare fg. 16, MQ ad una tangente MD dal punto del contatto, e distendendola insino all'asso AQ, vi si dirà sunnormale quella parte dell'asse, che tramezza la detta normale, e l'ordinata condottagli per lo contatto, cioè la NQ.

PROPOSIZIONE X.

# TEOREMA.

§. 57. Nella parabola la sottangente, qualunque sia il diametro, ove la prendiamo, è sempre doppia dell' aseissa, che corrisponde all'ordinata per lo contatto.

E la sunnormale, che ha luogo nel solo asse, & metà del parametro principale.

Dim. Part. I. Sia MQ un qualunque diametro fg. 13. della parabola FAQH, ed una tangente AP di questa curva lo incontri in P. Per lo punto A del contatto di tal retta, si tiri AL parallela a QZ tangente della parabola in Q: dico dover esser la sottangente PL doppia dell'ascissa QL: La dimostrazione di questa verità può farsi come quella, ch'è nel principio della precedente dimostrazione.

fg. 16. Part. JI. Sia NQ una sunnormale della parabola MAO, sarà il quadrato di MN, a cagion dell' angolo retto QMD uguale al rettangolo di QN in ND. Ma lo stesso quadrato di MN è anche uguale al rettangolo di NA nel parametro AP, per la natura della parabola. Dunque saranno uguali i due rettangoli di QN in ND, e di NA in AP. Onde dovrà stare NA: ND :: QN: AP. Ma l'ascissa NA è metà della sottangente "part.; ND". Dunque sarà benanche la sunnormale QN metà del parametro principale AP. C.BA.

dei parametro principale Ar. C.B.D.

# CAP. II.

DELLE TANGENTI, E DELLE SEGANTI DELLA PARABOLA.

-com)@:000

### PROPOSIZIONE XI.

PROBLEMA.

§. 58. Dato il punto P fuori la parabola ABC, fs. 17. condurle da esso una tangente.

Costruz. Dal dato punto P si tiri la PL, parallela al diametro primitivo BD della parabola ABC. Dovrà quella retta incontrarne questa curva. Poiche condotta per lo punto P la PV parallela alle ordinate del diametro BD, ed insin che lo incontri, vi si tolga l'ascissa BY terza proporzionale in ordine 'al parametro del detto diametro, ed alla PV, e si ordini la QY. Sarà chiaro esser questa retta parallela alla PV; e le sarà benanche uguale, per esser QY media proporzionale tra'l parametro anzidetto e la BY, al par della PV. Dunque la proposta parallela, che dee passare per l'estremo della QY\*, dovrà cadere sulla parabola. \* 33. 1. Inoltre si tiri al punto. Q di questa curva la tangente QN, e presa la QL uguale alla PQ, si distenda per lo punto L la retta AC parallela alla QN, che dovrà incontrar la parabola ne' punti A, e C\*. Finalmente si . 20. uniscano le rette PC, PA; dico esser queste le due tangenti condotte alla parabola dal dato punto P.

Dim. Imperocché per costruzione al PL è doppie

della QL: dunque tanto la PC, che la PA dovrà es
36. ser tangente della parabola. C.B.D.

§. 59. Cor. La retta PL, che unisce il concorso delle due tangenti AP, e CP della parabola AQC col punto medio L della retta AC fra contatti, n' è il diametro di questa corda. Imperocchiè se il diametro di AC fosse Lp, sarebbe dupla dell'ascissa Lq tanto la \$4\$ sottangente Lp, che l'altra Lr\*. Lo che ripugua:

## PROPOSIZIONE XII.

### TEOREMA.

- 56. 18. 5. 60. Se le due corde DA, BN della parabola e 19. ADN s'interseghino in C dentro a guesta curva, O'fuori di essa şi retinngoli DCA, BDN de loro segmenti soranno proportionali a parametri GQ, 1P de diametri GM, IL, di cui son ordinate le suddette corde.
- 55. 18. Dim. Caso I. Dal punto C dell' intersezione di tali corde, il quale stia entro la parabola, sì meni la CF parallela al diametro GM, e dalle due CF, e CM si compia il parallelogrammo CMHF. E poiché i quadrati delle semiordinate DM. ed FH sono respettivamente nguali a' rettangoli delle loro ascisse GM, GH 60, nel parametro GQ\*, sarà la differenza di quoi quadrati uguele allo differenza di questi rettangoli. Ma la differenza de quadrati delle rette DM ed FH, o delle 5.11. DM ed MC, é nguale al rettangolo DCA\*: e la differenza de rettangolo di GM in GQ e di GH in GQ è il rettangolo di MH, o di CF in GQ. E dimostrando in simil guisa dover essere il rettangolo BCM uguale a quello, che si farebbe dalle due FC ed

IP , sarà il rettangolo DCA all'altro BCN , come

il rettangolo di FC in GQ a quello di FC in IP, cioè come GQ ad IP.

Cato 11. Dal punto C dell'interrezione delle det fie '19' te corde , ii quale stia fuori della parabola ADN, si sonduca la CF parallela al diametro GM, che dovrà in un punto F incontrare una tal curva. Inoltre per F si tiri la semiordinata FT al diametro IT: saranno i quadrati di FT, e di BL respettivamente uguali a'rettangoli di TI in IP, e di LI in IP. E quindi la differenza de' quadrati di CL, e di BL, cioè il rettangolo NCB' pareggerà il rettangolo di LT, o di CF in '8. II. IP. Similmente può dimostrari il rettangolo DCA essere uguale all'altro di GQ in CF. Dunque siccome i rettangoli di CF in IP, e di CF in GQ sono nella ragione di IP a GQ, coi gli 'altri rettangoli NCB, DCA saranno nella ragione de' parametri IP, e GQ. C. B. D.

§. 61. Cor. I. Se una corda HK della parabola fg. 20. HMK interseghi le due ordinate AB, CD di un qualunque diametro di tal curva şi rettangoli de segmenti di queste ordinate saranno proporzionali a corrispondenti rettangoli de segmenti di quella corda. Cioè a dire dovrà stare AEB: CFD: HEK: HFK.

5. 62. Cor. II. E se la detta corda ne incontri i diametri MR. PS della parabola; i rettangoli de segmenti di essa corda saran proporzionali alle parti di que diametri, da essa troncate verso delloro vertici. Cotò dovra esseme MN: PQ: ::HNK: HQK. Imperocché dal I.º caso si deduce, che sia AMD: ACD :: fq. 18. MG: CF.

### PROPOSIZIONE XIII.

### TEORRMA.

fg. 21. §. 63. Se dal panto C esistente fuori la parabola ABN cadano in questa curva la tangente CA, e la segante CN, che non vi sia parallela ad un diametro; il quadrato della tangente CA starà al rettangolo della segante CN nella sua parte estreno CB, come il parameteo del diòmetro, che passa per lo contaito A, al parametro di quell'altro diametro, che avrebbe per ordinata la parte interna BN di quella segante.

Dim. Dal punto C si meni la CF parallela al diametro AD della parabola: e per lo punto F, ove quella ne incontri la detta curva, conducasi la FE parallela alla tangente CA. Sarà il quadrato della semiordinata FE uguale al rettangolo della sua ascissa AE nel parametro del diametro AD: cioè, a cagion del parallelogrammo ACFE, sarà il quadrato della tangente AC uguale al rettangolo di CF nel parametro di AD. Ma il rettangolo NCB si è dimostrato uguale all'altro di CF nel parametro di quel diametro, che avrebbe la NB per ordinata. Dunque sarà il quadrato della tangente CA al rettangolo NCB, come il . rettangolo di CF nel paramentro di AD all'altro della stessa CF nel parametro del diametro, cui n'è ordinata la NB, cioè come il primo di questi due parametri all' altro. C. B. D.

§. 64. Cor. 1. Si conduca dal medesimo punto C l'altra tangente CG alla parabola ABN. Sarà il rettangolo NCB al quadrato di CG, come il parametro del diametro, cui n'è ordinata la NB al parametro del diametro, cui n'è ordinata la NB al parametro del diametro, che passa per lo contatto G. Dunque per equalità ordinata saranno i quadrati delle tangenti menate dal punto C alla sottopesta parabola ABN, come i parametri de diametri tirati pe' contatti loro.

5. 65. Cor. 11. Se s'intersegbino eutro la parabola, o fuori di essa due ordinate di due diametri, che siano ugualmente distanti dall'asse; i rettangoli debegmenti di coteste ordinate saranno tra se uguali: e pe' quattro punti, ov' esse segan la curva, potrà passaryi

un cerchio\*.

5. 66. Cor. 111. E se una delle dette ordinate incontri la tangente menata al vertice dell'altro diametro, sarà il rettangolo di quella segante nella parte esterna uguale al quadrato di questa tangente. Onde il circolo descritto per coteste due sezioni, e per lo coutatto dovrà segar la parabola in que' due punti, ed ine siem toccarla in ques' altro. Imperocché essendo la parabola, el cerchio toccati da una stessa retta ed in un istesso punto, sarà minore di ogni angolo acuto rettilineo tanto l'angolo del contatto circolare, che quello del contatto parabolico. Onde la differenza di questi angoli, cioè quello delle dette curve, sarà molto mimore di ogni angolo acuto rettilineo. E ciò ne importa, perchè la parabola e'l cerchio abbiansi quiri a toccare.

\*35.TII.

# PROPOSIZIONE XIV.

# TEOREM Á.

§. 67. Una retta non può segar la parabola in più di due punti. Ne un cerchio in più di quattro punti può incontrarne la detta curva.

Dim. Part. I. La retta CA sia una corda della parabola CAG; dico non poter esser questa curva in un altro punto segata da quella retta. Per lo punto C si meni la CH parallela ad un diametro della parabola ; ed al diametro CH si tiri per A la semiordinata AB, ed un'altra GH per un qualunque punto G sottoposto ad A, la quale ne incontri la CA in F : e finalmente per A si conduca la retta AR parallela alla CH. Sarà FH : AB :: CH : CB a cagione de' triangoli simili FHC, ABC. Ma la seconda di queste due ragioni per la natura della parabola è uguale a quella di GH. ad AB'. Dunque sarà FH: AB :: GH', AB', cicè FH : GH :: GH : AB , e quindi sarà dividendo FG : GH :: GR : AB; e'l rettangolo di FG in AB uguale a quello di GH in GR. Ma il rettangolo di GH in GR va crescendo a misura, che il punto G più si discosta dall'altro A. Dunque dovrà crescer nello stesso mode il rettangolo di FG in AB, o la sua base FG, per esserne costante l'altezza AB. E perciò la retta AF, e la parabola CAG dovran continuamente diverger fra loro.

95. 18. Part. II. I due diametri GM, ed IL della parabola AGBR sieno equidistanti dall'asse. Saranno uguali i parametri GQ, ed IP di essi. Ed intersegandosi in un punto C le due qualunque ordinate AD, BN de' detti diametri , ne saran pure uguali i rettangoli ACD, BCN de' loro segmenti. Onde l' è forza , che un cerchio passi pe' quattro punti A , B , D , N Or questo
non può in un altro punto R incontrarne il perimetro parabolico. Impercocché, condottavi la corda AR ,
sarebbe il rettangolo ASR uguale all' altro BSN: onde \* 35.11s.
il pasametro del diametro di AR sarebbe uguale a GQ,
o alla sua uguale l'P. Lo che ripugna. C.B.D.

# PROPOSIZIONE XV.

### TEOREMA.

5. 68. Se un ecrchio interseghi la parabòla ABFQ fie. 28, no punti A, B, D, N, da' quali si tirino sull'asse FK le semiordinate AS, BO, DR, NK; la somma di quel·le temiordinate, che son da una parte dell'asse, des uguagliare la somma delle rimanenti, che ne son dall'altra parte.

Dim. Si tirino le corde AD, BN, e i loro diametro GM, PH. Sari KH l'eccesso di KN sopra NH. E prendendo le PO e PB, che uguagliano respettivamente le KH, ed HN, sarà PO l'eccesso di KN sopra BP. Onde la KN dovrà superare la BO per 20P. E cool pure dimostrandosi, che AS superi DR per 27R, ch' e quanto 20P, per essere i diametri QH e GM ugulimente distanti dall'asse, saranon le quattro grandezze KN, BO, AS, DR aritmeticamente proporzionali: onde la somma dell'estreme KN e DR dovrà e-guugliare (') quella delle medie BO e AS. C.B.D.

<sup>(&</sup>quot;) Questo Teorema serve ad illustrare la dottrina Cartesiana

Cap. 11. 34

S. 69. Def. vu. Tre grandezze si dicono essere in proportione armonica, se la massima di esse stia alla minima, come l'eccesso della massima sulla media all'eccesso di questa sulla minima.

I numeri 6, 4, 3 sono in tal relazione: imperciocche n'è 6 : 3 :: 6-4 : 4-3 :: 2 : 1.

48. 24. 5. 70. Cor. 1. Se nella retta AE preudansi dall' estremo A le due parti AO, AD, che faccian con essa un'armonica proporzione, cioè tale, che stia AE: AD:: AE—AO: AO—AD, ovvero AE: AD:: EO: OD, tal retta si dirà divisa armonicamente ne punti O, e D.

§. 71. Cor. n. Vale a dire una retta si diră divisa armonicamente în due punti, quando quest'intera retta stia ad un de'suoi segmenti estremi, come l'altro estremo al medio.

§. 72. Scol. Cotesta divisione di una retta fu chiamata dal Signor Pascal sezione armonica, o musica:
e 'l nostro Borelli disse analogia conterminale una tal
proporzione.

delle construzione de' Problem; Solidi. La sua dimostrazione è assai più facile di quella dello Scoothen, che la congegnò con un' analisi assai lunga: ed ella può adattarsi anche a casi omessi.

# PROPOSIZIONE VI.

TROREMA.

§ 73. Se da un punto A estitente fuori la para fe, 16 bola GNE le si conducano le due tangenti AB, AC, ed una segante ADE, che la detta curva incontri in due punti; cotesta segante sarà divisa armonicamente dalla curva, e dalla retta fra contatti.

Dim. Si divida per metà la retta BC fra' contatti, es iunisca il punto di tal hissocione col concorso delle proposte tangenti per niezzo della retta SA. La parte NS di questa congiungenté dovra esser il diametro dell' ordinata BC. Inoltre da' punti D, ed E si tirino \*59a le ordinate DL, EG al diametro NS, che incontrino la tangente AF in H, ed F. E per lo punto C si tiri la CM parallela alla NS.

E poichè il rettangolo GFE sta al quadrato di FC,

come il parametro del diametro NK a quello dell'altro diametro CM': ed in questa stessa ragione è anche il '65, rettangolo LHD al quadrato di CH; saria GFE: LHD:: FC': CB'. Ma per la similitudine de' triangoli KAF, PAH sta KF': PH2:: KA\*: PA\*; e per la somiglianza degli altri due KAE, PAD I è anche KE\*: PD2:: KA\*: PA\*. Dunque sară KF\*: PH2:: KE\*: PD2., e

Per la 19. El. V. dovrd essere GFE: LHD: KF2: PH: ; FA': HA'. Siechè ugusgliando fra loro quelle ragioni, che si son mostrate uguali alla medesima ragione di GFE ad LHD, sarà FC2: CH: :FA2: HA', ed FC2: CH: :FA: HA. E quindi ancora EO: OD: EA: AD.

5. 74. Cor. 1. Dall' estremo E della segante AE, al punto medio S della CB fra contatti si conduca la

retta ES, che incontri la semiordinata DP in L, cd in V la sua parallela tirata per lo punto A. Sarà KE: PL:: SK: SP pe'triangoli simili KSE, PSL. Ma é poi SK: SP:: OE: OD ed OE: OD:: AE:: AD, e questa ragione pe'triangoli simili AKE, APD è uguale a quella di KE a PD. Dunque sarà KE: PL:: KE: PD. Onde essendo uguali le PD, é PL il punto L dovrà cadere nella curva.

Ed eccone da ció un' insigne proprietà di un tal soggetto.

\$, 75. Cor. 11. La retta ES, che da un punto de la parabola ECN conducesi al punto medio S della retta BC fra sontatti, e si ditende insino all'AV parallela alla BC dal concorso delle tangesti BA; ed AC, n' è divisa armonicamente in S, ed I, dalla retta BC, e dalla curva.

# PROPOSIZIONE XVII.

# TEOREM A.

fg. 25. § 76. Se dal punto R cadano nella sottopostu parabola FAG le due tangenti RF, RG, e le due seganti RB, RT, niuna delle quali sia un diametro della curva; tirata la retta FG fra contatti, e le altre due AV, BT, per le sezioni superiori, e per le inferiori respettivamente; queste tre rette o saraano fra loro parallele, o dovranno concorrere in uno stesto punto.

#g: 24. Dim. Caso 1. Suppongasi la LD parallela alla GE;
 \*2. VI. sarà GA: AL :: EA: AD'. Ma di queste ragioni la prima è uguale a quella di GQ a QL, e la seconda

BELLA PARABOLA 37 Cap. II.

all'altra di EO ad OD". Dunque sarà GQ: QL :: EO: 73.

OD; e quindi QO parallela ad LD.

Cato a, La retta FG pe' contatti incontri la ret. Ac. 55. ta AV distesa per le sezioni inferiori nel punto S; io dico, che in questo stesso punto la retta AV distesa per le sezioni superiori debbale incontrare. Se l'è possibile FG incontri AV nel punto O diverso dall'altro S. Si unisca SR, e per A, ed V si menino le rette NAM, PVQ parallele alla BS: sarà BC: CA:: BR: RA\* Ma \*73. la prima di queste ragioni è l' istessa di quella di BS ad NA, essendo simili fra loro i triangoli BCS, NCA. El a seconda, a cagion de triangoli simili BRS, ARM è pure uguale a quella di BS ad AM. Dunque avras-si BS: NA:: BS: MA, e quindi NA uguale ad MA.

Similmente sta TD: DV:: TR: RV; e pet triangol simil TDS, PDV e pure TD: DV: ST: PV; e per gli altri TRS, VRQ auche simili tra loro, sta TR: RV:: TS: VQ. Dunque sarà ST: PV:: ST VQ, e con ciò PV uguale ad VQ. Or escendosi dimostrate le rette NA, e PV rispettivamente uguali ad AM, ed VQ, sarà NM doppia di NA, e PQ di PV; e quiadi dovrà essere NA: PV:: NM: PQ. Ma sta NA: PY:: NO: PO, pe triangoli simili NAO, PVO. Ed è NM! PQ:: NS: PS, per la similitudine degli altri NMS, PQS. Dunque sarà NS: PS:: NO: PO. E dividendo NP: PS:: NP: PO, cioè PS uguale ad OP. Lo che ripugna. C.B.D.

5. 77. Cor. 1. Le due seganti RB, RT cadano dalla stessa parte del diametro della parabola FAGT, il quale passi per R, e la prima di queste due rette si aggiri circolarmente intorno ad R, sinché combaci colla RT. Sarà chiaro, che cadendo la RB sulla RT, le rette tra le proposte sezioni, cioè le AVS, ETS, debbano divenir tangenti della curva in V, e T.

§ 78. Cor. n. Dunque, se dal punto R cadano nun sola segante RT, che non siane un diametro; ja retta fra contatti dovrà passare pel concorso delle tangenti menate alla surva per quel due punti delle sesioni.

# PROPOSIZIONE XVIII.

### TEOREMA.

46. 16. § 79. Se per un panlo K preso entro la parabole. ABS si meni ovunque la corda AS, e pe' suoi estremi conducansi ad esta curva le due tangenii AV, SV; il concorso di queste tangenti dovrà esserne allogato iu una retta data di posizione.

Dim. Il diametro FG che passa per quel punto K. potraggasi oltre il vertice F, finchè la parte esterna FE sia uguale ad FK. Per lo punto E si meni la EV parallela alla tangente della parabola in F. E nell' altro punto S della parabola si tiri la tangente SV. che incontra la EV in V. Sarà chiaro, che la segante VH condotta pe' due punti V, e K debba esser divisa \* 74. armonicamente in M, e K.\* E la congiunta VA dovrà toccare la parabola in A. Imperocché se la VA non sia quella tangente, che dal punto V si conduce sul ramo parabolico MAH; sia Va cotesta tangente. Dunque la retta, che unisce i contatti S ed a delle divisate tangenti VS. Va. dovrà tagliare la HV in un punto r diverso da K. Con che la retta HV non solo sarà divisa armonicamente in K ed M, ma anche in r • 23. ed M'. Ciocche ripugna. Dunque AV è tangente della parabola al par dell'altra VS, ed il loro concorso ♥ sarà allogato nella retta EV data di posizione (\*). C.B D.

5. 80. Cor. Cotesta retta data di posizione si determina nel seguente modo. Dal dato punto K conducasi la KE parallela ad un diametro della parabola, producendola fuori di questa curva, finchè la parte esterna FE sia uguale all'interna FK. E poi per lo punto E si dustenda la EV parallela alla tangente nel punto F.

<sup>(\*)</sup> La maggior parte delle verità, obe ho recate in quest'argomento, nogliono ener di un difficile conseguimento nel volerle analigeamente ottenere. E perciò veggonsi ne' Corsi analitiri omesse. Fed. 5. 379., e seg. del Tratt. Analit. delle carve coniche.

# CAP. III.

### DE' FUOCHI DELLA PARABOLA.

 81. Def. vin. Per fuoco della parabola intendesi quel punto dell'asse, ove l'ordinata, che vi corrisponde, è quanto il parametro principale.

§. 82. Def. N. Se dagli estremi dell'ordinata condotta pel fuoco della parabola si tirino le tangenti ad essa curva, il concorso loro si dirà punto di sublimità. E la retta, che per lo punto di sublimità vi si distende parallela alle ordinate dell'asse, si chiama linea di sublimità: che certi Geometri moderni la sogliono dive direttiree della parabola.

 83. Scol. Coteste definizioni, come vedrassi ne' due seguenti libri, convengon pure all' Ellisse, ed all' Iperbole.

6. 84. Cor. 1. Suppongasi l'ordinata Lr dell'asse AQ uguagliarne il parametro principale AX; sarà F il fuoco della parabola. Ed essendo continuamente proporzionali le rette AF, FL, AX, siccome FL è metà di AX, così AF dovrà esser metà di FL, e quindi quarta parte di AX. E sarà pure FA uguale ad AM, posto che in M stia il punto di sublimità della parabola.

5. 85. Cor. п. Dunque il fuoco della parabola dista per la quarta parte del parametro principale dal vertice dell'asse. Е da un tal vertice per altrettanto dee distarne il punto di sublimità.

 86. Def. x. Ogni retta, che dal fuoco della parabola conducesi ad un qualunque punto di essa curva, si dice ramo. Ed ella da alcuni Geometri suol dirsi inclinata.

### PROPOSIZIONE XIX.

### TEOREM A.

§. 87. Se ad un qualunque punto R della parabo f<sub>6</sub>, 27, In RAL si lirino il ramo FR, e 7 diametor R\$, queste due rette saranno ugualmente inclinate alla tangente MR condotta alla parabola per quet punto. Cioè l'amgulo FRM dovrà pareggiare l'altro CRG.

Dim. Da' punti A, ed R di questa curva conducansi all' asse AQ le perpendicolari AN, RQ; dovrà essere AN: QR:: MA: MQ pe' triangoli, simili MAN MQR; e quindi siccome per la tangente MR la MA è suddupla della MQ\*, così esser dee AN metà di QR , . 57. e con ciò AN' quarta parte di RQ', o del suo ugual rettangolo QAX\*. Ma è ancora il rettangolo MAF quar- \* 49. ta parte dello stesso rettangolo QAX, essendone MA uguale ad AQ, ed AF quarta parte di AX. Dunque . 84. saranno tra se uguali il rettangolo MAF e'l quadrato di NA. E quindi sarà MA: AN :: AN: AF, e l'angolo MNA uguale all'altro NFA, Il perchè aggiungendovi di comune l'angolo ANF, dovrà risultarne l'intero angolo MNF uguale a' due AFN, ed ANF, che fanno un retto. Onde convien che la FN sia perpendicolare alla MR.

Ciò prenesso, i due triangoli rettangoli FNR, FNM han di comune il lato FN, ed han pure tra se uguali i due lati NR ed NM per esserne uguali le due AQ ed AM: i dunque per la 4. del I. degli Elementi • 52. sarà l'angolo FRN uguale ad FMN o al suo uguale CRG, C.B.D.

§. 88. Cor. 1. La retta che congiunge il fuoco di una parabola col concorso di due tangenti di essa, l' una condottavi per lo vertice dell'asse, e l'altra ovunque lateralmente, é sempre perpendicolare alla tangente laterale.

§. 89. Cor. 11. Cioè a dire, se dal fuoco della parabola si abbassi la perpendicolare ad uña qualunqua tangente laterale di essa curva, il concorso di questo due rette sarà sempre allogato nella tangente del vertice dell' asse.

5. 90. Cor. 111. La retta FM è uguale ad FA+AM, cioè ad FA+AQ. Dunque il ramo FB, che si è dimostrato uguale ad FM, sarà uguale ad FA+AQ. Vale a dire, ogni ramo è quarta parte del parametro 63, del dimetro, che ne corriponade al une estremo."

# PROPOSIZIONE XX.

fg. 28. §. 91. Nella parabola LAR ciascun ramo FR è uguale alla distonza del suo estremo R dalla DT linea di sublimità di una tal curva.

E lo stesso rimo è quanto la semiordinata condatta all'asse pel suo estremo, e distesa insino alla tangenie, che procede dal punto di sublimità verso di esso ramo. Cioè a dire il ramo FR è uguale sì ad RS, che a PN.

Dim. Parl. I. Essendo in tal curva la retta DA.

54. uguale ad AF-, aggiuntavi di comune l'ascissa PA, sarà PD uguale ad AF+AP. Ma il ramo FR è uguale
all'ascissa AP insteme colla quarta parte del parame90. tro dell'asse. Dunque sarà FR uguale a DP, ovvero

ad SR, ch'è uguale a DP a cagion del parallelogram-

Purt. II. Inoltre la semiordinata FM, che pasm pel fuoco F, è doppia della sua ascissa AF\*, \*84. di cui n'è anche dupla la sottangente DF. Dunque sarà DF uguale ad FM. Ma per esser simili i due triangoli PDN, FDM, dee stare DF: FM:: DP: PN. E si è dimostrata la FM uguale alla PF. Dunque sarà benanche PN uguale a PD, o ad RS, cioè al ramo FR. C.B.D.

§ 92. Cor. 1. La retta RS si distenda, sinche incontri in K la sottoposta ordinata CG. Sura FR con RK uguale ad SK, ch' è la distanza della detta ordinata dalla linea di sublimità di essa curva.

§. 93. Cor. 11. E perciò ogni rumo accresciuto della distanza del suo estremo da una sottoposta ordinota all'asse, è di una costante grandezza, cioè quanto la distanza della detta ordinata dalla linea di sublimitò.

# PROPOSIZIONE XXI.

# TROREM A.

§. 94. Esibire la descrizione organica della parabola co principi del Coroll. preced.

Sol. Si prenda un filo stessibile FRK ugzale in fg. 25. lunghezza alla riga SK: ed un estremo di quello si attacchi all'estremo K di questa, e l'altro estremo di esse filo si annodi ad un chiodetto fermato in F. Dipoi si dimeni la riga SK con moto a se parallelo, facendola striscire coll'altro estremo S per la retta DT, che sia perpendicolare alla medesima SK: e aell'istesso mentre uno stiletto muovasi d'accauto ad essa riga, tenendone sempre teso il detto filo. Cotesto stiletto dovrà descrivere una parabola, che avrà per asse la retta AFP parallela ad SR, e la dupla DF per parametro principale.

# PROPOSIZIONE XXII.

### TEOREM A.

5. 95. 95. Se ad un punto R della parabola RAK conducasi il ramo FR, e la normale RQ, e poi dal punto Q, ove questa ne incontra I asse di tal curva, si abussi la QP perpendicolure al detto ramo; il segmento RP tollone da esso ramo verso quel punto R, sarà quanto il semiparametro principale.

E la normale sarà media proporzionale tra'l detto ramo, e'l parametro principale.

Dim. Part. I. Si tiri per lo punto R la RB semiordianata all'asse AQ, e si prenda il punto T della sublimità di essa curva. Sarà la IQ uguale alla
TF, per esserne ciascuna di esse metà del parametro
57, principale\*. Dunque aggiungendo loro la FB di comune, dovrà risultarne FQ uguale a TB, o al ramo FR.
E sarà quindi l'angolo FKQ uguale all'altro EQR. Il
perchè i due triangoli rettangoli QFR, QER, avendo
di comune l'ipotenusa RQ,, ed i loro uguali angoli
acuti PRQ, FQR, come si è dianzi dimostrato, dovranno avere uguali i corrispondenti esteti RP, ed.
57. Ma la QB è quanto il semiparametro principale\*. Dunque
anche il semiparametro principale.

Part. 11. Essendo la BQ doppia della AF, e la

sottangente NB ancor dupla dell'ascissa AB, sarà l'intera NQ doppia della somma delle AB, et AF, cicó del ramo FR. Ma per-lo triangolo rettangolo QRN, '91- il quadrato di RQ è uguale al rettangolo NQB, o all'altro di FR in AX, prendendo la metà di un lato di quel rettangolo, e'l duplo dell'altro. Dunque sarà la normale RQ media proporzionale tra l'ramo FR, e'l perametro principale AX. C. B. D.

### PROPOSIZIONE XXIII.

### TEOREMA.

§ 96. Se a punti K, ed R della parabola RPK fe 30nonlucansi le due tangenti TK, TR, ed i due rausi FK, FR; la retta FT, che unince il fuoco vidi una tal curva col concorso di quelle due tangenti, divide per metà l'angola RFK de rami.

Dim. Si tiri la retta KR fra' contatti : ed ablassate le perpendicolari KA, RB da' punti K, ed R sulla linea AN della sublimità della parabola, vi si conducan le tangenti PN, QN per gli estremi della corda PPQ. S' intendera Che le tte rette PN, QN, KR abbiansi ad incontrare in uno stesso punto. Onde sice '55. come il concorso delle due tangenti PN, QN dee cadere in quella retta AN\*, così l'incontro di tutita e tre le rette PN, QN, KR dovrà trovarsi nella retta AN\*. E poiché la retta KN è armonicamente divisa in O ed R\*, dee stare KO: OR::KN: '55. NR. Ma la seconda di queste due ragioni pe triango li simili KNA, RNB è uguale a quella di KA ad RB, o a quell' altra de 'raui FK, FR, essendo questi rami eguali a quelle perpendicolari nella parabola, e '91.

------ Con

nelle altre due sezioni ad esso proporzionali. Dunque sarà KO: OR:: FK; FR: e quindi l'angolo RFK. \*3. VI. de'rami dovrà esser diviso per metà dalla FT\*. C.B.D.

5. Og. Cor. 1. Dunque la retta, che congiunge il fuoco della parabola col concorso di due tangenti di questa curva, dee esserne ugualmente inclinăta ai ramiche vi si conducano pe' contatti. E se mai stian per dritto questi due rami, quella congiungente dovrà es-

serne ad essi perpendicolare.

56. 29. Çov. 11. Le due tangenti RE, e CO condotte nella parabola per gli estremi de rami FR, FC, ne incontrino l'asse in N, ed O. Saranon uguali gli angoli FNR, FRN del triangolo RFN, come si è dimortrato nella Prop. XIX. Oode l'angolo esteriore RFQ dovrà esser daplo del solo angolo N. E dimostrando in simil guisa, che l'angolo CFQ sia anche duplo dell'altro FO?, o del suo uguale EON; saranno i due angoli RFQ, CFQ dupli de due ONE, EON, o del solo REC: cioè RFC compreso da rami FR ed FC, sarà doppio dell'angolo REC, che ne comprendono le tangenti menate agli estremi loro.

§. 90. Cor. 111. E perciò se conducansi due tangenti alla parabola per gli estremi di una corda, che passi per lo fuoco, atrà retto l'angolo compreso da queste due tangenti: il vertice del detto angolo dowrà catere nella linea di subhimità di tona tal curva: e dovrà essere perpendicolare ad essa corda la retta, che vi congiunge il vertice di quest' angolo col fuoco della surva.

----

# CAP. IV.

DELLE DIMERSIONI DELLA PARABOLA.

### PROPOSIZIONE XXVL

### TEOREM A.

§. 100. Lo spazio parabolico AFM racchiuso dalle \$\mathbb{\epsilon}\_6\$. 31. due coordinate AF, ed FM, ed all'arco AM, ch'è in mezzo ad esse, è due terzi del parallelogrammo AFMP compito dulle medesime coordinate.

D'm. La'retta PA intendasi divisa nelle particelle uguali PB., Rr., ee. qualunque sia il numero di esse: e dal punto P si elevi ad AP la perpendicolare PQ di quella lunghezza che ne piace. Dipoi compito il parallelogrammo PQTA vi si tri la diagonale AQ: e pe' punti R, r, ec. si conducano le rette RE, re, ec, parallele ad AF, e le altre RS, rs, ec., parallele ad AF, e le altre RS, rs, ec., parallele aurva AGM dalle RE, re, ec. si trino le GN, gm, ec. parallele ad AP: e dagli altri punti C, e, ec. le altre CD, ed, ec. equidistanti ad AP. Finalmente il rettangolo PQTA con perfetta rivoluzione si rivolga intorno ad AP.

Ció premesso, il parallelogrammo MPRE sta all' altro NPRG, come MP a PN\*, o come FA ad AB. \*1, VI: Ma per la natura della parabola sta FA: AB :: FM\*: BG\*, cioè come PA\* ad RA\*, o come PQ\* ad RC\*, pe' triangoli singli QPA, CRA. Ed in questa regione di PQ\*a CR\* sono i due cilindri nati con quella risoluzione da' rettangoli PQSR, PDCR (\*). Dunque sarà il parallelogrammo MPRE all'altro NPRG, come il cilindro generato dal rettangolo PQSR, all'altro gueratori da PDCR, E ciò sempre dimostrandosi, saranno tutti i parallelogrammi MPRE, ERre, ec, che compongono l'intero parallelogrammi MPRE a tutti i parallelogrammi PMRR Ragr, ec., che sono iscritti nello spazio parabolico esterno MPA, come tutti que' cilindri di PQSR, di SRes, ec., che contituiscono il cilindri di PDCR, di Ragr, ec. sicritti nello este l'ettangolo PQTA rivolto intorno a PA, a tutti i cilindri di PDCR, di Ragr, ec. iscritti nel cono generato

parallelogrammi PNGR, Rage., ec. terminano nel trilineo parabolico MPA, siccome nel como di PQA van pure a terminare i detti cilindri de rettangoli PDCR, Rder., ec. Dunque sarà il parallelogrammo MPAF al trilineo parabolico MPA, come il cilindro del rettan-\*lem.n. golo PQTA al como del triangolo PQA\*, cioè come 3 \*10.XII.ad \*1. Equindi il trilineo MPA è un terzo del parallelo-

KII. ad 1\*. Equindi il trilineo MPA è un terzo del parallelogrammo MPAF: e lo spazio prarabolico interno MFA dovrà esserne due terzi dello stesso parallelogrammo delle coordinate AF, ed FM. C. B. D.

 101. Cer. I. Gli spazi parabolici AMF, AGB essendo parti simili de' parallelo gsammi delle coordinate AFMP, ABGR, saronno al par di questi in ragion composta della ragione di AF ad AB, e dell' altra di \*23.Vt. MF a GB\*.

S. 102. Cor. 11. Ed essendo la prima di queste due

<sup>(\*)</sup> I cilindri di uguali altrezze sono come le loro basi Prop. 11 lib. XII. E queste basi, che son cerchi, deggion essere, per la Prop. 2: del libro stesso, come i quadrati de loro raggi.

ragioni componenti duplicata dell'altra; la ragion che n' emerge dalla loro compositione sarà triplicata della seconda, o 'esequiplicata della prima ('): cioè gli spazi, parabolici racchiusi dalle coordinate ad un medesimo diametro, e da rispettivi archi, sono fra loro in triplicata ragione delle semiordinate, o in sesquiplicata delle accisse.

# PROPOSIZIONE XXV.

### TEOREMA

§. 103. Se lo spazio parabolico ACK racchiuso fi: 32. delle coordinate retlangulari AC, CK, e dall'arco AK si aggiri inime col retlangulo delle stese coordinate intorno all'asse AC, complendovi una perfetta rivoluzione; ha conoide parabolica, che si genera dal detto spazio ACK, è metà del cilindro goneratovi dul rettangolo ACKD.

Dim. L'ascissa AC della parabole ACK intendasi divisa nelle particelle uguali CF, FB, ec. qualunque sia il numero di esse. e pe punti F, B, cc. sian condotte nel rettangolo le rette FI, BV, ec. parallele all'ordinata CK. Si unisca la AK, e si tirino le QT, GE parallele ad AC.

I cilindri, che nella proposta rivoluzione vengonsi a generare da rettangoli IVBF, EGBF, avendo la atessa altezza sono come le loro basi\*, cioè come i cir-\*1. XII.

<sup>(</sup>a) Una ragion, che si compone da due altre, di cui la primas sia duplicata della seconda, dicesi sesquiplicata della sola prima.

che le si circoscrive. C.B.D.

coli de raggi VB, GB: ond'essi sarano in duplicats
xXII. ragione di VB, ossir di KC a GB\*, cioè come CA ad
x3, AB\*. Ma i rettangoli IVBF, TQBF sono ancor essi
come è la VB, o la sua uguale KC alla QB, cioè come CA ad AB pe 'triangoli similir KAC, QAB. Dunque i meutoyati clindri saran fra loro come i rettangoli VBF. TGBF.

goli IVBF, TQBF. Questo stesso filo di ragionamento intendasi ancor disteso per le altre particelle della CA. Dunque sarà il cilindro di KDAC, ch' è l'aggregato de cilindri di KIFC, di IVBF, ec, alla semma de' cilindri di-OMFC, di EGBF, ec. iscritti nella conoide, come il rettangolo KDAC somme de rettangoli KIFC . IVDF, ec. alla somme de' rettangoli LSFC, TQBF, \* lem. 1. ec. iscritti nel triangolo. KAC\*. Ma tutti i cilindri de' rettangoli OMFC, EGBF ec. vanno a terminare nella conoide generata dalla parabola KAC, e nel triangolo KAC veggionsi terminare i rettangoli TQBF, LSFC, ec. Dunque sarà il cilindro di KDAC alla conoide generata dalla parabola KAC, come il rettangolo KDAC al triangolo KAC, cioè come 2 ad 1. Valquanto dire la mentovata conoide è metà del cilindro.,

### PROPOSIZIONE XXVI.

### TEOREMA.

5. 104. Poste le medesime cose del precedente Teo- fg. 33. van la superficie della conoide generala dallo spazio parabolico DAC è quarta proporzionale dopo il triplo raggio di un cerchio, la sua periferia, è la differenza del quadrato del semiparametro principale dal retiongolo della normale e del semiparametro corrispondenti al punto estremo D dell'arco parabolico proposto.

Dim. La semiparabola CAR intendesi elevata nel aito CBK, sieché il suo vertice A ne salga al punto B di sublimità, e l' fuoco si trasporti ove ne stava il suo vertice. E poi la DC si distenda, finché incontri in K cotesta nuova parabola BEK. Sará chiaro dover essere la CK uguale alla DS normale della parabola in D. Imperocché il quadrato della DS ugualis ai rettangolo del corrispondente ramo FD nel parametro principale AT, cioè al rettangolo di CB in AT. Ma \*35. il quadrato di CK è anche uguale al delto settengolo per la natura della parabola BEK. Danque sarà DS-uguale a CK>, DS uguale a CK, «I quadrilineo AEKC sarà la scala delle normali della semiparabola ACD.»

Inoître essendo BA metà di AE sarà il reltampolo di AB in AE metà del quadrato di AE : e quindi lo spazio parabolico ABE, ch' è due terzi di esso rettangolo", sarà un terzo del quadrato di AE. E lo spazio parabolico CBK, ch' è suche due terzi del rettangolo di BC in CK, sarà due terzi del rettangolo di FD in DS, o un terzo del rettangolo del semiparametro,

'yo, ch'è aFD' e della normale DS corrispondenti al punto D. Finalmente il quadrilineo parabolico CAEK differenza di que' trilinei ABE, CBK sarà quanto la differenza di 1/3 AE<sup>2</sup> da 1/3 ES in aFD.

Ciò premesso, per lo Lemma III. delle geometriche prenozioni la superficie della detta conoide sta alla corrispondente scala CAEK delle normali della sua generatrice, com'è la periferia di un cerchio al raggio: dunque sarà la detta superficie alla differenza di 1/3AE' da 1/3DS in aFD, come la periferia di un cerchio al suo raggio. E, triplicando i conseguenti di quest' analogia, starà cotesta siperficie conoidale alla differenza del quadrato del semiparametro principale dal rettangolo della normale e del semiparametro corispondenti al punto estremo D dell'arco parabolico AD, come la periferia di un cerchio al triplo del suo raggio. C.B. D.

§. 105. Scol. S' io avessi ragionato de raggi d'osculo della parabola, darci al presente tema un elegante forma: ed è, che: La superficie di tal Conoide sia quanto un cerchio, il cui raggio è medio proporzionale fra la terza parte del porametro principale, e la differenza de raggi d'osculo ne' punti estremi della generatrice di essa superficie. Instanto i Giovani potran consultare il §. 467. del Tratt. Analit. delle Curre Coniche, o potran poi procurarsi un tal Teorema per mezzo della Teoria de'raggi d'osculo, ch'esporrò nella fine di queste Istituzioni.

# DELLE

# SEZIONI CONICHE

# DELL ELLISSE.

# CAP. I.

DE' DIAMETRI DELL' ELLISSE GENERALMENTE CONSIDERATI-

# PROPOSIZIONE I.

# TEOREM.A.

§. 106. Nell Ellisse AND il quadrato di una qua- ne. 34. lunque scondineta MN sta al rettangolo AMD delle accusse d'amendue i vertici A, e D, come il lato retto AB al trasverso ΔD, cioè come il parametro al diametro.

Ed i quadrati di due semiordinate NM, nm sono tra loro come i rettangoli AMD, AmD delle corrispondenti ascisse da entrambi i vertici A, e D.

Dim. Part. I. Il quadrato della semiordinata NM è uguale al rettangolo della corrispondente ascissa AM crettale dal suo estremo, e distesa insino alla regolaCap. 1. 54

\*47. trice DB\*. Ma il rettangolo di AM in MQ sta all'altro di AM in MD, come MQ ad MD, o come AB ad AD; pe' triangoli simili DMQ, DAB. Dunque sarà NM': AND :: AB: AD.

Part. II. Intanto alla medesima ragione di AB ad. AD è uguale si quella di NMº ad AMD, che l'altra di nm² ad AmD. Dunque queste due ragioni saranno tra se uguali: cioè a dire starà NMº: AMD:: nm²: AmD. E permutando dovrà essere NMº: nm²:: AMD: AmD. C. B, B.0.

5. 107. Def. 1. Nell'ellisse AND il punto medio C del lato traverto AD si chiama centro di cal sezione. E la retta CF, che dal centro dell'ellisse conducesi parallela alla regolatrice DB, e si distende insino al parametro AB, suol diris surregolatrice.

5. 108. Cor. 1. Balle due reite AM, AB si compia il parallelogrammo MABH: e l' altro MAFR compiasi dalle altre due AM, AF. E poi per lo punto Q di distenda la QG parallela ad AM. Si vedrà esserne il parallelogrammo MABH duplo dell' altro MAFR: e si conoscerà agevolmente, the il rettangolo QGBH parte della prima di quelle due figure sia doppio del triangolo PRF parte della seconda. Dunque per la 19. El. V. dovrà essere il rimanente rettangolo MAGQ duplo del rimanente trapezio MAFP; cioè MN' uguale a MAFP;

5. 109. Cor. II. E petciò nell' Ellisse il quadrato di una qualmque semioritanta è duplo del trapetto, che la corrispondente ordinata alla Regolatrice ne tronca dal triangolo formato dalla survegolatrice, e adalle meciò del lato retto, e del transvero. E quindi i quadrati delle semiordinate NM i ed am savan proporzionali a cotesti trapezi corrispondenti AMPF, ed AmpF. 5. 110. Seol. Per la definizione della Tangente žetl' Ellisse adottisi quella, che fu recata per la parabola nella Def. 1. Lib. prec. E deesi avvertire, che nell' Ellisse potrem benanche computar dal centro, cdi in sul diametro le ascisse corrispondenti alle ordinate della figura.

### PROPOSIZIONE HL

### TEOREMA

5. 111. Nell'ellisse AND, se il semidiametro CA fiz 58. producasi oltre il suo vertice, sinché esso semidiametro accresciuto di tal prolungamento, cioè la CP, sia terza proporzionale dopo un'ascissa (ada centro CM; e 1 delto semidiametro; la retta, che unisce l'estremo di quol prolungamento con un estremo dell'ordinata corrisponte alla riferito ascissa, sarà tangente di cotessa sezione.

E l'angolo del contatto ellittico non sarà divisibile, per una retta.

Din. Parl. I. Intendasi praticato nell'ellisse AND quel che si è detto nel Cor. 1. Prop. prec. E poiché dall'esser continuamente proporzionali le tae sette CM, CA, CP n' è CA' uguale a PCM, togliendo de queste grandeze uguali il comme quadrato di CM, dovrà zimanervi il rettangolo AMD uguale all'altro PMC". Ma'5.e 3. M. questo. rettangolo as a quello di PM in MS, come MC ad MS', o come AD ad AO, pe' triangoli simili '100. CMS, DAO, cioè per la natura di cotesta euves, come AMD: NM'. Dunque sarà il rettangolo di PM in MC all'altro di PM in MS, come il rettangolo di AM in MD al quagdrato di NM. Onche l'è forza, che sia il rettangolo di PM, in MS uguale al quadrato di NM'. e

precie le metà loro sarà il triangolo PMS uguale al trapezio AMSF. Finalmente aggiungendo a questi sparì i sottoposti trapezì MRTS, MRVS, di cui il primo vedesi maggior dell'altro, dovrà risultarne il triangolo PRT maggiore del trapezio ARVF. E così pure togliendo dal triangolo PMS, e dal trepazio AMSF rispettivamente i soprapposti trapezi MrtS, MrvS, il primo Le' quali dell'altro n'è minore, dovrà rimanervi benanche il triangolo Prt maggiore del trapezio ArvF.

Ciò posto, per la similiudine de triangoli BRP, NMP sta BRP ad NM\*, come PR2 a PM2, o come il triangolo PRT all' altro PMS, che per esser simili son come i quadrati de'loro lati omologli PR e PM.
E per lo Coroll. u. Prop. prec. è poi NM2: QR2:: AMSF: ARVF, Dunque sarà ex ecquo BR1: QR1:: PRT: ARVF, Ma il triangolo PRT si è dimostrato maggiore del trapezio ARVF. Dunque sarà pure BR1 maggiore del trapezio ARVF. Dunque sarà pure BR2 maggiore del trapezio ARVF. Dunque sarà pure BR2 maggiore del proposta curva. E dimostrando in simil modo, che ogni altro puoto della PB tranne il solo. N sia fuori dell' ellise AMB; quella retta sarà tangente di questa curva\*. E ciò valga per l'altra congiungente del punto P coll' altro estremo della detta ordinata.

Part. II. Dico inoltre, che niun'altre retta vi possa anche nel punto N toccar l'ellisse. Imperocchè, se ciò può essere, sia Np un'altra tangente di tal curva nel dato punto N, ed ella ne incontri il diametro in p. Si ritrovi Cc terza proportionale dopo le due Cp, e CA, ed ordinata per r la rq si unisca la pq. Questa in vittù della prima parte di questa Proposizione dovrà toccar l'ellisse in q, e distesa in giù, dapoichè dec giacce fuori della curva, ne incontrerà l'altra tengente NP, e maggiormente la  $N\rho$ . Dunque le due rette  $N\rho$ , e pq chiuderebbero spazio. Lo che ripugna. C. B. D.

 112. Cor. b. Dall'esser le tre rette CM, CA.
 CP continuamente proporzionali abbiam conchiuso qui sopra esser il rettaugolo PMC uguale all'altro AMD ende dovrà stare PM: MA: MD: MC.

5. 113. Cor. 11. Di più in questo Teorema si è proposto esserne PC: CA:. CA: CM. Dunque la somma degli antecedentii di queste due ragioni alla somma de conseguenti loro dovrà stare, come la differenza di questi. Cioè, rilevando coteste somme e differenza di questi. Cioè, rilevando coteste somme e differenza saia PD: DM:: PA: AM.

§. 114. Cor. 111. Vale a dire, nell'ellisse it diametro prodotto insino alla tangente n'è diviso armonicamente dalla curva, e dalla semiordinata per lo contatto.

5. 1.5. Cor. 1v. În questo Teorema n' cindicato quel geometrico artifizio, onde può condursi la tangente ali ellisse AND pe il dato punto N, il quale non sia il vertice di tal sezione. E se nel detto vertice vorrà condurseli la tangente, basterà distender per esso la parallela ad una sottoposta ordinata. E la verità della costruzione potrà dimostrarsi, come nella paralola, Coroll. 2. Prop. 11.

### PROPOSIZIONE III.

### TEOREMA.

58. 36. \$. 116. La corda AB, che distendesi nell'ellisse
FBQ pel centro C di tal figura, n'è quivi divisa per
metà.

E le tangenti AS, BT condotte alla detta curva per gli estremi di essa corda son parallele fra loro.

Dim. Part. I. Per gli estremi A, e B della proposta corda si tirino le semiordinate AR, BP al diametro EQ della sezione. Saranno i quadrati di coteste
rette AR, BP, come i rettangoli ERQ, EPQ. Ma a
cagion de triangoli simili ACR, BCP, sta, AR. EP
CR: CP, e quindi AR2: BP2: :: CR\*: CP2. Dunque
105. sarà CR\*: CP\*: ERQ: EPQ\*. Ed in forza della Prop12. El. V, per l'ellisse, e della 19. El. V, per l'
iperbole avraszi CR\*: CP\*: CE\*: CQ\*, c CR: CP :
CE: CQ. Ma CE è uguale a CQ: dunque sarà anche
CR uguale a CP. E quindi i triangoli ACR, BCP,
che han le condizioni della 36. El. I., dorranno avere uguali i corrispondenti loro lati CA, CB.

Part. II. 1 quadrati delle CE, e CQ sono rispetiii. tivamente uguali a' rettangoli SCR, TCP\*. Onde son
questi ol par di quelli tra se uguali. Ma dianzi si son
mostrate uguali le loro basi CR, e CP: dunque le
loro altezze SC, TC seran pure uguali. Il perchè i
due triangoli ACS e BCT avendo i due lati AC e CS
respettivamente uguali agli altri due BC e CT, e l'
angolo ACS uguale all'altro BCT, dovranno avere anche l'angolo CAS uguale all'altro CBT. Onde sarà
AS parallela a BT. C. B. D.

§. 117. Def. 11. Se per lo centro di un'ellisse, e per un dato punto del perimetro di questa curva conducasi una retta, la quale ne incontri la tangente terticale ed una qualunque semiordinata al diametro della sezione; il trapezio, che si forma nell'incontro di queste quattro rette, si dirà il quadrilineo corrispondente alla detta semiordinata.

Così conducendo dal centro G dell'ellisse AQa ad fg. 37, un dato punto Q del suo perimetro la retta GQP, la quale ne incontri la tangente verticale AP e la semiordinata BC del diametro Az , il trapezio ABTP sarà
il quadrilineo corrispondente alla semiordinata BC, o
all'estremo C di essa retta.

#### PROPOSIZIONE IV.

# TEGREMA.

5. 118. Se da un qualunque punto C del perimetro fig. 32ellitico ACa conducansi le due rette CN. CB respettiwamente parallele alla tampente loterale QS ed alla verticale AP di tal curva; il triangolo NCB, eh esse
comprendono con una porte del diametro Aa della sezione, sarà uguale al corrispondente quadrilineo TBAP.

Dim. Dal punto Q del contatto si tiri la semiordinata QM al diametro Aa, dovrà stare GM: GA::GA::GA:
GS. Ma pe' triangoli simili GMQ; GAP è pure GM::GA::GQ::GP. Dunque sarà GA::GS::GQ::GP. E quindi i due triangoli GAP e GQS, reciprocando i lati intorno al comune angolo AGP, dovranno essera uguali: e saranno pure tra se uguali le loro differenze dal triangolo QGM, cioè a dire il trapezio PQMA e 1 triangolo QMS.

Or essendo i triangoli simili PGA, QGM eome i quadrati de' loro lati omologhi GA, GM, sarà convertendo il triangolo PGA al trapezio. PQMA, come il quadrato di GA al rettangolo AMa: e sarà quindi invertendo PQMA: PGA: AMa: AG'. E dimostrando in simil guisa essere PGA: PTBA:: GA': ABa, saranno per uguaglianza ordinata i trapezi PQMA e PTBA, come i rettangoli AMa ed ABe, o come i quadrati delle QM e CB, cui son proporzionali siffatti 106, rettangoli'. Ma i quadrati di QM, e di CB son come i triangoli simili QSM, CAB: Duque dovris stare il

i triangoli simili (SM, CNB. Dunque dovră stare il trapezio PQMA all'altro PTBA, come il triangolo QSM al triangolo CNB; e quindi sarà il trapezio PTBA uguale al triangolo CNB, come si è mostrato il trapezio PQMA uguagliarne il triangolo ASM, C.B. D.

§. 119. Cor. 1. Se la retta ch, che si conduce parallela alla tangente verticale AP, o all'altra ap, cada sotto del centro G; il triangolo cnb sarà uguale al trapezio piba troncatone dalla medesima ch sotto del centro. La qual cosa potrà dimostrarsi in un consimil modo.

5. 120. Cor. 11. Di qui potrebbesi înferire la sequente verilă geometrica, cioè: se alla base PA del triangolo GPA si tirino le parallele QM e TB, o poi la GA, ch' è un degli altri due lati, si distenda in a, sicché Ga l'adegui; i trapesi AMQP, ABTP seran fra loro come i retlangoli AMa, ABa.

# PROPOSIZIONE V.

#### TEOREMA.

§. 121. La retta LN, che passa per lo centro fe. 38. dell'ellisse LAQR, divide per metà tutte le corde DA, RX, ec., che dentro una tal curva conduconsi parallele alle tangenti menate pe' suoi estremi L, ed N. Ond'ella n' è un diametro; cui son ordinate le dette corde.

Dim. Siccome nella parabola così in quest'altra rezione si possono tre casi verificare: cioè che la corda parallela alla tangentu laterale LS ne incontri il diametro sopra del vertice di esso: che lo incontri ind vertice: e che finalmente lo tagli sotto di un tal punto. In tutti e tre questi casì, la dimostrazione sarà identica a quella della Prop. 5. Lib I.: quando però le ordinate, che dagli estremi della medesima corda conduconsi al diametro, restino entrambe dalla stessa parte del centro. Che se poi una di coteste ordinate ne resti sul centro, e l'altra cada sotto di esso; la dimostrazione di questi altri casì dovrà nel seguente modo congeguarsi.

Cas. I. Incontri la corda RX il diametro QG sul Ac. 32, vertice, e cada l'ordinata RI sotto del centro; sarà il triangolo TIR uguale al corrispondente quadrilineo QIOp': onde, aggiungendovi di comune il triangolo 118. OCI, ne verrà lo spazio TCOR uguale al triangolo pCQ, o al suo uguale GCH. E poiché il triangolo DVX è uguale al trapezio GYVH, togliendo dallo spazio TCOR il triangolo TVX, e dal tràngolo GCH il trapezio GYVH, resterà lo spazio TCOR X

# DELL' ELLISSE

Cap. I. 62

uguale al triangolo VCY. E togliendo benanche da entrambi il trapezio VCFX., ne verrà il triangolo FOR uguale al suo simile FYX, e perciò FR uguale ad FX.

Cas. a. Incontri la corda GM nel vertice G il diametro GQ, e dal punto M si ordini ad esso la retta ML, che cada sotto del centro. Dovrà il triangolo GLM adeguare il suo corrispondente quadrilineo QLNp. Dunque aggiungendo ad essi il comune triangolo LcN, ne addiverrà lo spario GCNM uguale al triangolo CpQ, ovvero al suo uguale GCH. E quindi se dallo spario GCNM, edal triangolo CGH si tolga lo stesso triangolo CGS, ne resterà il triangolo GSH uguale al suo simile NSM, e perciò GS uguale ad SM.

fig. 38. Cas. 3. L'ordinata RI cada sotto del centro C. e la RX incontri il diametro sotto del vertice. Ordinata la XV, il triangolo XVT sarà uguale al corrispon-\*118. dente quadrilineo VGHY\*. Onde aggiungendo ad essi il trapezio TVYF, ne risulterà il triangolo XFY uguale al trapezio GTFH. Ma il triangolo TIR uguaglia il suo corrispondente quadrilineo QIOp; dunque . se uniremo ad essi di comune il triangolo IOC, n'emergerà lo spazio TCOR uguale al triangolo CpQ, o all' altro CGH. E quindi se dagli spazi TCOR, CGH tolgasi il medesimo triangolo TCF, resterà il triangolo OFR uguale al quadrilineo TGliF, o al triangolo FXY, cui si è dimostrato uguale il detto quadrilineo. Ed essendo tra se uguali, e simili i triangoli OFR, XFY, sarà FR uguale ad

FX. C. B. D.

 122. Cor. 1. Nell'ellisse, oltre al lato trasverso assegnatole dalla sua genesi, posson concepirsi infiti altri diametri, che quivi segausi nel centro. 5. 123. Cor. 11. Il centro dell'ellisse, i punti medi delle corde tra loro parallele, ed i contatti delle due tangenti ad esse equidistanti, dehhon giacersi per diritto. Dunque una retta, che unisca due di questi punti, dovrà passarne pe' rimanenti.

§. 124. Cor. 111. La retta GO, che congiunge il \$6, \$7, centro dell' ellisse ACa col punto medio O della corda DC, dee segar la curva ne' punti Q, e q ove le tangenti QS, qs son parallele ad essa corda. Poiché se ivi un' altra tangente RV fosse parallela alla DC, anche la GR dovrebhe passare per O, ch'è un assurdo.

5. 125. Scol. Ma come potrem tirarvi uns tangente parallela alla corda DC, o che faccia col lato traverso Aa un angolo dato? Suppongasi esser QM la semiordinata per un tal contatto. Sarà dato di specie il triangolo SMQ, e quindi la ragione di SM ad MQ, o di SM<sup>2</sup> ad MQ<sup>2</sup>, che può porsi uguale a quella di aK posta a diritto col detto lato traverso, al lato retto aL E poiche sta MQ ad AMa, o al suo uguale SMG<sup>2</sup>, "128, come aL ad Aa', sarà ex acquo SM¹ ad SMG, ovve-106, ro SM ad MG come aK ad Aa. E componendo SG: GM: AK: Aa, e quindi AG a GM in sudduplicata ragione di AK ad Aa. Dunque sarà data l'asciesa GM.

#### PROPOSIZIONE VI.

#### TEOREMA.

40 38. §. 136. Poste le medesime cone della Prop. precedente, i quadrati delle semiordinate BD, FR sono fra loro come i rettangoli LBN, LFN delle corrispondenti ascisse da entrambi i vertici del diametro LN.

Dim. Nella Prop. 4. si è dimostrato essere i due triangoli SCL, GCH uguali tra loro. Dunque, tolto da essi il trapezio GZLC, ne resterà il triangolo SGZ uguale all'altro HZL. Ed aggiungendo loro di comune il sottoposto pentagono GZLfE dovrà risulturne il trapezio SE/L uguale al quadrilineo CE/H, cioè al triangolo EMD: e quindi tolto da questi spazi il comun trapezio EMBf, vi resterà il trapezio SMBL uguale al triangolo fBD.

Che se l'ordinata R1 cada sotto del centro dell' ellisse, il triangolo TR1 sarà uguale al quadrillineo QlOp; onde aggiungendovi di comune il triangolo CPC, n'emergerà il trapezio TROC uguale al triangolo CpC, o all'altro CGH, o ad SCL. Sicché se tolgazi dal triangolo CSL, e dal trapezio TROC lo spazio TFC, zeterà il trapezio STEL uguale al triangolo CFE, con ciò i due triangoli fBD, OFR evcendo respettivamente uguali a' quadriliue; MBL, STFL, la ragione di quelli dovrà pareggiare la ragione di questi, cioù è quadrati di BD, e di FR si avran fra loxo come à 120 rettangoli LBN, LEFN, C.S.D.

# PROPOSIZIONE VI

TEOREMA.

§. 127. Se da un punto M di un qualtunque diame-fis. 8. tro QP dell'ellisse QNP si elevi la perpendicolare MT terra proportionale dopo f escissa QM, e la semiordinata MN, che corrispondono a quel punto; l'estremo T della detta perpendicolare sarà allogato in una rettadata di posizione, che anche dicesi regolatrice della proposta curva.

Dim. Sia l'altra mt benanche perpendicolare al diametro QP nel punto m, e terza proporzionale dopo l'ascissa Qm, e la semiordinata ma corrispondenti al punto m. Saranno i rettangoli QMT, Qmr aguni a quadrati delle semiordinate MN, ed ma respettivamente. Onde quelli al par di questi saranno come i rettangolo di QMP, QmP. E sarà permutando il rettangolo di QM in MT all'altro di QM in MP, come il rettangolo di Qm in mt a quest'altro di Qm, in mP; cio MT: MP: mt: mP. Dunque i punti T, e t, ed iafiniti altri similmente condizionati dovran ritrovarsi in una retta data di posizione, che passa per lo punto P. C. B. D.

 118. Def. 111. La retta QA elevata dal pun-Q perpendicolare al diametro QP dell'ellisse QNP, e distesa insino alla regolatrice PA, dicesi parametro di esso diametro.

# PROPOSIZIONE VIII.

#### TEO'REMA

§5. 8. 5. 129. Nell'ellisse il quadrato della semiordinata NM ad un qualunque diametro QP sta al rettangulo QMP delle ascisse d'ambedue i vertici di essa, come n'è al diametro QP il suo parametro QA.

Dim. Esseudo per lo precedente Toerema NMr uguale a QMT, sarà il quadrato di NM al rettangolo di QM in MP, come il rettaogolo di QM in MP all'a diro di QM in MP, cioè come MT ad MP, e come QA a QP, 'pet triangoli simili PMT, PQA. C.B.D.

§. 130. Scol. 1. Cotesta proprietà essenziale dell'ellisse, che nel primo Teorema di questo libro erasi dimostrata relativamente al lato trasverso di tal curva, qui vedesi doverne auche convenire ad ogni altro dismetro di essa. Onde tutto quello, che in conseguenza di un tal principio si è poi derivato, potrà convenevolmente appartenere ad ogni altro diametro dell'ellisse.

 131. Scol. 11. Per la definizione della sottangente di un Ellisse ritengasi quella che fu recata per la parabola nel §. 55.

## PROPOSIZIONE IX.

#### TEOREMA.

§. 132. Un qualunque diametro AD dell'ellisse fit. 35. AND, qualor ne incontri una di lei tangente NP, dee restar diviso armonicamente dalla curva, e dall'ordinata MN per lo contatto.

Dim. Se non sia DP: PA:: DM: MA; farciavi come DM ad MA cod Dp a pA, e poi si unisra la Np. Sarà questa retta tangente dell'ellisse in N·\* Or·\* \*\*ii. de nel punto N di una tal curva vi saranno le due tangenti NP, Np. Le che tripugna.

S. 133. Cor. 1. In questa supposizione può similmente dimostrarsi, che sieno continuamente pro-

porzionali le rette CP, CA, CM.

5. 134. Cor. 11. Cioè, se un semidiametro dell'ellisse si protragga, sin che ne inoontri una di lei dangente, e dal contatto gli si tiri un'ordinata; saranno continuamente proporzionali l'ascissa dal centro, il detto semidiametro, e lo stesso semidiametro accresciuto della parte esterna.

5. 135. Cor. 111. E la sottangente PM della detta ellisse non è dupla dell'ascissa MA, come lo era nella parabola; ma le serba la variabile ragione di DM ad MC, cioè dell'ascissa dal vertice rimoto all'ascissa

dal centro,

#### CAP. II.

#### DE'DIAMETRI CONJUGATI DELL' ELLISSE

5. 36. Def. 1v. Due diametri di un ellisse si dicono conjugati tra loro, se ciaseuno di essi sia parallelo alle ordinate dell'altro. E quello di questi due diametri, che principalmente si consideri, suol chiamarsi primario, e l'altro poi secondario.

Fs 44.

§. 137. Scol. Da un qualunque punto E dell'ellisse AED agli estremi di un suo diametro AD si tirino le due rette EA, ED; e pe' punti medi di queste due eorde vi s' intendan condotti i due semidiametri CG, CP. Questi saranno conjugati fra loro. Imperocchè la retta CK, che passa pe' puuti medi de' due fati AE. AD del triangolo EAD, dee esserne parallela alla base di esso, cioè alla ED, ch'è un'ordinata del diametro MP. E da ciò comprenderemo, che il semidiametro CG. sia parallelo alle ordinate dell'altro CP. Or così dimonstrando, che anche la CP sia parallela alle ordinate di CG, i due semidiametri CG, CP in forza delle presente definizione saranno conjugati fra loro. E queste cose servono a chiarire l'addotta definizione, ed a mostrarne la posizione de diametri conjugati di un' ellisse, ed i loro vari sistemi.

#### PROPOSIZIONE X.

#### TROREMA.

 138. Ciascun diametro AD dell'ellisse ABDE, fg. 33.
 lu sua ordinata BD condottagli per lo centro, son due diametri conjugati.

Dim. Pet un qualunque punto F. del perimetro ellittico ABDE, e per lo centro C conducati la retta FCL, che incontri in L la parte opposta di tal curva. Ed oltre a ciò de punti F, ed Les tirino al diametro AD la semiordinata FG, e l'ordinata LT, ed in fin si unisca la FT.

E poiché FC è uguale a CL, i due triangoli \* 119.

equiangoli FCG, LCK avranno uguali i lati FG, LK. Ma l'à poi LK uguale a KT : dunque le due FG,KT, che per essere ordinate al diametro AD son tra se parallele, saranno altresi uguali fra loro. E quindi la FT sarà uguale, e parallela alla GK. Or pe'due pa- \* 33. L rallelogrammi GH e CT le due rette GC e CK sono respettivamente uguali alle FH ed HT. Dunque siecome le prime di queste quattro grandezze son tra se uguali, per esser i triangoli FCG, LCK perfettamente uguali ; così le altre due FH, HT saran pure tra se uguali. Il perchè la BE, che passa per lo punto medio della corda FT, e per lo centro dell' ellisse, sarà diametro di FT": e la FT ordinata di BE, eh'è : 123, il diametro secondario di AD, sarà parallela ad AE diametro primario: e con ciò i due diametri AD, BE saran conjugati fra loro. C.B.D.

 139. Cor. 1. In questa curva la retta AM sia il parametro del diametro AD, di cui la BE n'e il secondario. Sarà AM ad AD, come il quadrato di BC

190 al rettangolo ACD\*: cioè, prendendo i quadrupli di
queste due grandezze, come BE\* ad AD\*. Dunque
tra 'l detto diametro , e' l' suo parametro AK n' è medio proporzionale il suo diametro conjugato BE.

§. 140. Cor. 11. E'l quadrato di una semiordinata ad un qualunque diametro dell'ellisse starà al rettangolo delle ascisse da entrambi i vertici, come n'e di quadrato di un tal diametro quello del suo conjugato.

- §. 141. Cor. 111. Descrivasi un cerchio, che abbia il medesimo centro dell'ellisse, e per raggio un semidiametro di essa. E poi tirata una retta per due interezioni di queste curre, si unisca-il punto medio di una tal corda col centro dell'ellisse. Cotesta congiungente prodotta d'ambe le parti insino al perimetro dell'ellisse a sarà un'ause: per esserue anche perpendicolare alla detta corda, e quindi alle tangenti condotteri pe' suoi estremi. E 'I suo conjugato sarà l'ordinata, che gli si meni per lo centro.
- 142. Def. v. Nell'ellisse il parametro di ciascun diametro può dirsi, che sia la terza proporzionale in ordine ad esso diametro, e'l suo conjugato.

# PROPOSIZIONE XI.

#### TEORBM A.

 1/3. Gli assi conjugati di un' ellisse son disuguali. E'l maggiore di essi n'è il massimo diametro, il minore il minimo.

55. 41. Dim. Part. I. S'é possibile, sieno ugualí fra loro gli assi conjugati AB ed MN dell' ellisse AMBN. Tirate ovunque ad uno di essi la semiordinata RX, il quadrato di tal retta sarebbe uguale al rettangolo di AR in RB: imperciocchè quello sta a questo, come il quadrato di MN al quadrato di AB\*. Mail punto X \*140. tocca la circonferenza del cerchio, che ha per diametro la BA\*. Dunque cotesto circolo dovrebbe coufon-\*35.III. dersi colla proposta ellisse. Chè un assurdo.

Part. II. Si descrivano co' diametri AB ed MN i semicircoli ADB, NFM. Egli è chiaro, che le circonferenze di questi semicerchi non debbano tagliar Pellisse in alcun punto. Poichè, se ADB, chè una delle dette periferie, suppongasi tagliar l'ellisse in X, ordinata la XR al diametro AB del semicrechio ADB, dovrebbe esserne il quadrato di RX uguale al rettangolo ARB, e quindi NM\* uguale ad AB\*. Lo che ripugna alla prima parte.

Giò premesso, dal centro C dell' ellisse AMBN si kri ovunque il semidiametro (FD ; sarà sempre la CE minore della CD, ed intiem maggiore della CF. Dunque ogni semidiametro dell' ellisse sarà minore del semiasse maggiore CB e maggiore del semiasse minore CM. E quindi il massimo de'diametri di tal curva dovrà esserue l'asse maggiore, e'l minimo di essi il minore. C.B.D.

# PROPOSIZIONE XII.

## TEOREM A.

 144. Le rette, che congiungono g li estreni di due fg. 42. diametri conjugati QF, EG dell'ellisse ABCD, costituiscono un parallelogrammo uguale alla metà del rettangolo degli assi AC, AD.

Dim. Essendo i semidiametri QII, ed IIE respet-

Cap. 11. 72

tivamente uguali agli altri HF, ed HG, e l'angolo QHE uguale al suo verticale FHG, sarà la QE uguale alla FG, e l'angolo GFQ uguale all'altro FQE: onde le due QE, e GF, che si son mostrate uguali, \* 27.1. saran benanche parallele", e la figura QEFG dovrà es-

serne un parallelogrammo.

Inoltre dagli estremi A e B del semiasse maggiore Inoltre dagli estremi A e B del semiasse maggiore Idianetri conjugati HQ ed HE si tirino le tangenti AL, BL, QM, EM all'ellisse ABE, che si univan fra locure en panare pella fig. 31 de populo Q e B.

fs. 43. ro, come ne appare nella fig, 43.: é pe' punti Q e B si distendano le rette XQY, ZBV parallele alle BH e

QH respettivamente, e poi congiungasi la BQ. Ciò posto, il parallelogrammo BXYH è duplo del

triangolo BQH, poiche tali figure han la stessa base BH, e son tra le medesime parallele BH, XY. Ma dello stesso triangolo O3H n'è anche duplo l'altro parallelogrammo OZVH, per esserne entrambi sulla medesima base Q'I., e fra le medesime parallele QH, ZV. Dunque saranno uguali i parallelogrammi BXYH, QZVH, e dovran serbare ugual ragione al terzo parallelogrammo IbSH. Or i parallelogram.ni BXYH, ed 16SH sono come le loro basi HY, ed IIS, vale a di-• 134. re in duplicata cagione di HY ad HA\*. Ed è ancora il parallelogrammo QZVH al medesimo parallelogrammo ItSH, come HV base del primo ad HI base del secondo, cioè in duplicata ragione di HV ad HE. Dunque sarà ancora HY : HA :: HV : HE, o sia il parallologrammo BXYII all' altro ELAH, come il parallelogrammo QZVII al parallelogrammo QMEH, per esserne respettivamente di uguali altezze si quelli, che questi. Il perchè essendosi mostrati uguali i parallelogrammi BXYH, QZVH, anche gli altri due BLAH, QMEH dovranno esser tra se uguali : e'l saran pure Rriangoli BAH, QHE metà di essi. E prendendo i po 42quadrupil di questi triangoli n'emergerà il parallelogranimo ABCD uguale all'altro QEFG. Ma il primo di questi parallelogrammi è metà del rettangolo degli assi LKRS. Dunque sarà henauche l'altro parallelogrammo QEFG metà del detto rettangolo degli assi. C. B. D.

§. 145. Cor. 1. Compito il parallelogrammo MNOP da dimetri conjugati QF, EG, si comprende agevolmente, che i parallelogrammi RKLS, MNOP siea quadrupli de' parallegrammi BLAH, QMEII. Dunque dovran quelli uguagliarsi fra loro al par di questi.

§, 146. Cor. 11. E di qui può rilevarsi, che tutt' i parallelogrammi circoscritti in tal modo ad un' ellisse sieno uguali al rettangolo degli assi, è quindi fra loro uguali.

§. 147. Cor. 111. Si tiri l'ordinata ET al semias Ar. 43. se minore HB; sarà IIT : HB : HE : HI :: HV : HE. Ma nel progresso della presente dimostrazione si «134, è veduto esserne HY : HA :: HV : HE. Dunque sarà benanche HY : HA :: HT : HB.

5. 148. Cor. iv. Essendo poi HY: HT: HA: HA: HB, e quindi HY: HT": HA': HB', sarà per la 19. El. V. HA'—HY' ad HB'—HT", come HA' ad HB', o' come il rettançolo A'Pa Q'Y'. Dusque sarà · iès QY uguale ad HB'—HT", o al rettançolo E'R. E così pure può rilevarsi, che il quadrato di ET adegui il rettangolo A'P.

§. 149. Cor, v. Cioè se dagli estreini di duò reminetri conjugati di un'ellisse conducansi due temiordinate agli assi di una tal cuiva ş questi saran da quelle divisi proporzionalmente. E' i rettangolo di cotesti due segmenti in ciascun asse dovrà pareggiare ti quadrato di quella delle dette semiordinate, che n'è paratlella ad yn tal ause.

#### PROPOSIZIONE

#### TEOREMA.

§. 150. Nell'ellisse ARDQ la somma de' quadrate di due qualunque diametri conjugati GL, MP è quanto quella de quadrati degli assi AD, RQ.

> Dim. Si tirino dagli estremi G, ed M de'semidiametri conjugati GC, CM le ordinate GB, MN agli assi AD, RQ. E poiche il quadrato dell'ipotenusa CG nel trian-

golo rettangolo GBC è uguale a' quadrati de' cateti BC e BG, e per la stessa ragione CM' è anche uguale a CNº con MNº; sarà la somma de' quadrati di GG e di CM uguale alla somma de' quattro quadrati di BC, di BG , di CN , e di NM. Intanto si surroglino a CG' , ed NM' i rettangoli RNQ, ABD loro uguali rispetti-\* 148. vamente\* : sarà CG\* con CM\* uguale alle seguenti gran-. 5. II. dezze BC', RNO, CN', ed ABD, o finalmente' ad AC' con CQº (intendendosi unite insieme la prima di quelle quattro grandezse con la quarta, e la seconda colla terza ). Or essendo il quadrato di CG col quadrato di CM uguale al quadrato di AC col quadrato di CQ; prendendo i loro quadrupli, saranno i due quadrati de' diametri conjugati GL, PM uguali a' quadrati degli assi AD, RQ. C. B. D.

> 6. 151. Cor. 1. Congiungendo con una retta gli estremi di due qualunque semidiametri conjugati di un' ellisse viensi a formare un triangolo dt una costante aja: cioè uguale a quella di un triangolo rettangolo, che ha per cateti il semiasse maggiore, e'l minore di tal cursa.

5. 15a. Cor. 11. E se que'due semidiametti compongansi ad angolo retfo, l'ipotenusa di questo nuovo triangolo sarà di una costante grandezza, dovendo sempre pareggiar quella dell'anzidetto triangolo retangolo. Or questo geometrico paradoso, che vi ha hugo Benanche per due diametri conjugati, è un principio di risoluzione del seguente Problema, e di tantes alter ricerche affini.

#### PROPOSTZIONE XIV.

#### TEOREM A.

S. 153. Dati di grandezza, e di posizione i due 86. 45.
 semidiametri conjugati GB, GK di un' ellisse, determinarne i semiassi conjugati.

Solar. Dal punto G si clevi al semidiametro GB' la perpendicolare GA nguale all'altro semidiametro GK: ed unita la BA si descriva col dismesto BA il semiecechio-AGB: e sulle rette BA; e BG si abbassino le perpendicoli GO, KH da punti G e K. Inoltre si prenda nella GO'la parte (') OE, che stia ad essa GO, come il caetto KH all' pionetnus KG del triangolo rettangolo GHK. E finalmenté per lo punto E si distenda la EC' parallela alla AB, e si congiungangiti estremi di questa retta con uno degli incontri del semiecchio e della EC. Le congiunte AC, BC saranno i semissi addimendati.

<sup>(&</sup>quot;) E da ciò può conoscersi , che in questo Problema non sia-

€ap I'4 76

Si compia il parallelogrammo ET. E poichè per construzione sta KH a KG, o alla sna uguale AG, come la OE o la CT alla GO, sarà permutando HK: CT: AG: GO:: AB: BG pe' triangoli simili AGO, ABG. E sarà quindi il rettangolo di KII in BG uguale all'altro di CT: iu AB, o di AC in BC, essendo. AB: AC:: BC: CT, pe' triangoli simili BAC, BCT. Vale a dire il rettangolo delle due rette AC, e BC è quanto il parallelogrammo, che compiesi da'due semidiatri conjugati GB, GK. Ma la, somma de'quadrati de' delle AC, e BC ne uguaglia la somma de'quadrati de' detti semidiametri, essendo si l'una, che l'altra quale ad AB: per la natura del cerchio AGB. Dunque le s. 15. AC, BE saranno i richiesti semissia.

 5. 154. Cor. 1. Protraggasi la retta AG, sinchig ne incontri in F la BF tangente del semicerchio in B. Saranno continuamente proporzionali le tre rette AG, 8. VI. GB, GF\*. Dunque la GF sarà il semiparametro del control de

142. semidiametro AG nella detta ellisse".

5. 155. Cor. 11. E se la stessa AG sia il semisses minore della proposta ellisse, e l'altra AG il maggiore; l'arco GC sarà il luogo, ove terminano le applicate, che ne dinotano le lunghezze di tutti i semidiametri di questa curva. E si conosterà chiaramente esser la GF la massima di coteste intercette, e la CD. la minima.

5. 157. Cor. 1v. Dal punto A conducasi la corda. AQ al punto medio del semicerchio AQB; questa reta dovrà dinotare quel semidiametro della proposta ellipse, il quale ne pareggi il suo conjugato, e con ciè.

benanche il suo semiparametro. E quindi il quadrato di ciascuna semiordinata a questo diametro sarà uguale al rettangolo delle ascisse d'amendue i vertici di esso. . 160.

§. 158. Scol. Con queste geometriche guide si potrebbono con pari agevolezza risolvere i seguenti Problemi. Dato l'asse maggiore, e'l minore di un'ellisse, determinarne la magnitudine di due semidiametri. conjugati, che vi comprendano un angolo dato. O determinarne la loro vicendevole magnitudine e posizione dall'esser dato l'angolo, onde uno di essi inclinasi a que' dati assi. Dati gli assi della detta curva , e la magnitudine di un semidiametro di essa, ritrovare la grandezza, e la posizione del suo conjugato ec. Un giovane, che s' instituisce in questi Elementi, potrà dal Trattato Analitico delle curve coniche (\*) rilevarue le varie ricerche, che si posson fare in questo argomento, e le diverse difficoltà, che vi s'incontrano, Ed ei , se attentamente il contempli , potra intenderne la ragione, perchè mai in questo corso geometrico, ed in quell'altro analitico abbiansi dovuto impiegare artifizi diversi, e quasi incomunicabili fra loro nel conseguirvi le medesime verità con eleganza . Ma nella Teria de' diametri conjugati delle Iperboli ei vi acorgea un maggior divario ne ripieghi euristici, e dimostraivi, che vi si dovran praticare.

5, 159. Def. vi. Se da un panto di un'elesse conducansi due rette, l'una perpendicolare alla ungente di questa curva in quel punto, e l'altra erpendicolare ad un di lei asse; la parte di questo usse che ne troncano quelle due rette, si dica la supurmate corrispondente ai detto punto.

<sup>(&</sup>quot;) Stampato qui in Napoli nell' anno 1814.

DELL' ELLISSE

£4. 35.

Per ciò intendere, sia la retta NH perpendicolare alla tangente NP dell'ellisse AND nel contatto N, e l'altra NM si cali dal punto N perpendicolare alla DA, ch'è nno degli assi conjugati della detta ellisse; la parte MH di cotesto asse troncatane da quelle duerette sarà la sunnormale corrispondente al proposto: punto N.

# PROPOSIZIONE XV.

#### \*\*\*\*\*

§. 160. Nell'ellisse AQD la sunnormale MH star ad MC ascissa dal centro, com' è AO parametro dell' asse AD al medesimo asse.

Dim. Si prolunghi l'asse AD, finché v'incontri la magneta NP in P. Sarà per lo triangolo, rettangolo PMH il quadrato di NM' ugula al rettangolo PMH. Ma per la sottangente PM il rettangolo AMD è ugua-le all'altro PMC. Duaque sarà NM2: AMD :: PMH: PMC. Or di queste due ragioni la prima è uguale-9 a ruella di AO ad AD', e la seconda è quanto quell'alta di MH ad MC. Dunque sarà MH: MC :: AO: AL C.B.D.

# CAP. III.

DELLE TANGENTI , E DELLE SEGANTI DELL' ELLISSE-

# PROPOSIZIONE XVL

#### TEOREMA

§. 161. Dato il punto R fuori l'ellisse AMD, ti-fq. 46, rarle da esso una tangente.

Costrus. Si unisca il centro della figura col dato puo R, e si ritrovi la CN terza proporzionale dupo le due CR, e CA. Per N distendasi la retta Ma parallela alla tangente dell'ellisse in A: e si uniscano le rette RM, Rm; queste congiunte soranno le tangenti condotte dul punto dato alla isottoposta ellisse.

La dimostrazione è chiara dalla Prop. 2., e dallo Scol. 1. Prop. 8.

5. 162. Cor. La retta CR, che unisce il centro dell'ellisse col concorso di due tangenti, dovrà dividere per metà la corda distesavi pe' contatti.

## PROPOSIZIONE XVII.

#### TEOREMA.

5. 49. §. 163. Se le due corde FH, e QA dell' ellisse QHF et s'incontrino dentro di tal curva, o fuori di esso; i rettan. goli FKH, QKA de'loro segmenti saranno come i quadrati delle due tangenti ME, NE purallele ad esse corde.

Dim. S intendano le tangenti, e le corde prodotte insin che incontrino in G, Z, P, e T i semidiametri CN, CM tirati pe' contatti. E poi per H ed A, ove le segasti tagliano la curva, si distenlano le SHR, ed AL parallele alle tangenti NE, ME. Surà il trian"18. golo PSH uguale al corrispondente quadrilineo NSRZ' i sicché ponendo lors di comune il sottoproto triangolo SCR, dovrá risultaren il trapezio PIRG uguale al triangolo NCZ. E dimostrando in simil modo esser l'altro trapezio LATC uguale allo stesso triangolo NCZ. dovranos i due trapezio PIRC, LATC esser uguali tra loro. Laonde prendendo la differenza di questi trapezio dal comun trapezio PSTC, ne rimarrà il trapezio HKTR uguale all'altro PSAL.

Ciò premesso, i triangoli simili DHR, DKT son come i quadrati de'loro lati onaloghi DH, DK: dunque sarà la differenza de'riangoli, ciòs il trapezio HKTR al triangolo DKT, come la differenza de'quadrati di DH, e di DK, val quanto dire il rettangolo FKH, al quadrato di DK. Ma per la simiglianza de'triangoli DKT, MEZ sta, DKT: MEZ:: DK\*: ME2: Dunque le tre graudezze HKTR, DKT, MEZ sono in ordinata razione colle altre FKH, DK2, ME\*: onde sarà ex arquo EKTR: MEZ:: FKH; ML2.

In simil guisa dimostrasi, che il trapezio PKAL serbi al triangolo GNE la me lesima ragione del rettangolo QXA al quadrato di NE. Per la qual cosa espendo le due ragioni di HKTR ad MEZ, e di PKAL a GNE uguali tra loro, perciocche il trapezio e tugnale al trapezio, e 'l triangolo al triangolo dovrà ezisarioi il rettangolo FHK serbare al quadrato di ME la stessa ragione, che ha il rettangolo QXA al quadrato di NE. Onde permatando dovrà essere FKH: QKA:r ME: NE-C, G. D.

5. 164. Cor. 1. Se due corde di un'ellisse s'interseghino nel ceutro della figura ( nel qui\) caso ciascuna di esse n'è un diametro ); i rettangoli de'loro respettivi segmenti, cioè i quadrati di cotesti semidiametri saranno proporzionali a' quadrati delle tangenti parallele ad esse corde.

5. 165. Cor. 11. Val quanto dire, le due tangenti menate da un medesimo punto ad un'ellisse non sono sempre uguali fra loro, come avverasi nel cerchio, ma nella ragione de diametri ad esse paralleli.

§. 166. Cor. 111. Inoltre se una corda dell'ellise ne seghi due ordinate di un qualunque di lei diametro i rettangoli de segmenti di queste ordinate saran proporzionali a rettangoli de corrispondenti segmenti di quella corda. Sulla qual cosa leggansi. i Coroll. 1. e 2. Prop. 211. Parab.

5. 167. Cor. IV. Se dal triangolo PSH, e dal quadrilineo NSRIO, si tolga il comun trapezio NSRIO, dovrà rimanervi il triangolo PNO usuale all'altro trape- fg. 48. 2io HOZ R. Oade potrà conchiudersi, come qui sopra sio HOZ R. Oade potrà conchiudersi, come qui sopra sessorne HOZR: MEZ: FOH: MEZ: Ma il triangolo PNO sta al suo simile GNE, come NO<sup>3</sup> ad NE'. Dùnque sarà FOH: ME<sup>3</sup>: NO<sup>3</sup>: NE<sup>3</sup>. E permutando il rettangolo FOH e T quadrato di NO, aran come i

quadrati delle tangenti ME, NE, o de' diametri ad esse paralleli.

f. 168. Cor. v. Cioè se da un punto conducansi ad un' ellisse una tangente ed una segante : il rettangolo dell'intera segante nella sua parte esterna, e il quadrato della tangente saranno come i quadrati de'diametri, che sono paralleli ad esse rette.

6. 160. Scol. 1. Un cerchio non può segare in quattro punti un' ellisse. E se una di coteste due curve ne seghi l'altra in due punti, può benanche toccarla in un altro, senza che più la incontri. Or queste cose, ed altre di simile argomento si possono colla luce de' principi preposti raccorre per quelle vie, ch'io nella parabola segnai nel §. 67. E nel seguente libro dimostrerò generalmente in quanti punti si possan segare due curve coniche : e quanti punti si richieggano , ed in qual posizione, sicche per essi potrem descrivere una parabola . un' ellisse . o un' inerbole.

5. 170. Scol. 2 Se le due corde NO, FT dell' fz. 40. ellisse ABDE, le quali s'interseghino in P, sieno parallele a'diametri conjugati BE, AD di essa curva; l' addotta dimostrazione non potrà confarsi a questo caso, e gioverà modificarla nel seguente modo. Dal punto P delle loro intersezioni si tiri comunque la segante QPR, e per lo centro C le si distenda la parallela LF. Sara il rettangolo NPO all'altro OPR, come BE' ad FL'. Ma per la medesima ragione è anche OPR : FPT :: FL' : AD'. Dunque sarà ex geguo NPO : FFT :: BE': AD'.

### PROPOSIZIONE XVIII.

#### TEOREMA.

5. 171. Se da un punto A conducansi all'ellisse fe. 24. GNE le due tangenti AB, AC, ed una qualunque segate ADE; questa segante sarà divisa armonicamente da una tal curva, e dalla retta fra condatti.

Le dimostrazioni di questo Teorema, e de'due seguenti sono identiche a quelle delle Prop. 16., 17, e 18. della Parabola.

§. 172. Cor. Qul auche si verifica esserne divisa armonicamente la retta ESV, la qual si conduce dall' estremo E della segante AE al punto medio S della BC tra'contatti, e poi si distende insino alla retta AV parallela alla BC.

# PROPOSIZIONE XIX.

#### X S O R E M A.

§ 173. Se dal punto R cadano sull'ellisse BFAT fg. 25. le due tangenti RF, RG, e le due ieganti RB, RT; e poi si tiri la retta FG fra contatti, e le altre due AV, BT per le sestoni superiori, e per le inferiori respettivamente; queste tre rette o suranno fra loro parallele, o dovran concorrere ad uno stesso punto.

Ved. Prop. 17. Parab.

## PROPOSIZIONE XX.

#### . TEOREMA.

fg. 76. S. 17f. Se da un qualunque punto K preso entro l'ellisse ABS si distenda come ne piaccia la corda AS, e pê suoi estremi le tangenti AV, ed SV ad essa curva; il concorso delle dette tangenti dovrà allogarsi in una retta duta di positione.

Dim. La retta, che congiunge il centro G dell'ellisse SBD col proposto punto K, si protragga fuori la curva, sinchè la GE sia terra proporzionale dopo la congiunta GK, e'l semidismetro GF. E poi per E si distenda la EV parallela alla tangente dell'ellisse in F. Cotesta parallela sarà quella retta data di posizione. Lo che può dimostrarsi come nella Parabola Prop. 18.

# PROPOSIZIONE XXI.

#### TEOREMA.

§. 175. Se dagli estremi A, e D di un qualunque diametro AD dell'ellisse AMD si tirino ad essa curra le tangenti AQ, DS, che ovunque ne incontrino una tangente laterale SQ; il rettangolo delle tangeuti verticali DS, AQ sorà sempre uguale al quadrato di CB, semadiametro, corjugato di AD.

5. 49. Dim. Dal contatto M si tirino a semidiametri conjugati CA, CB le semiordinate MN, ML, e si distenda la tangente laterale SQ, finché couvenga in R col diametro DA. Sarramo continnamente proporzionali le

tre rette CN, CA, CR\*, onde il quadrato della media 13.

CA dovrà pareggiare il rettangolo dell'estreme CN, CR.
Dunque la differenza del quadrato di CA dal quadrato
di CR dovrà uguagliare la differenza del rettangolo
RCN dallo stesso quadrato di CR; cioè il rettangolo
RCN dallo stesso quadrato di CR; cioè il rettangolo
RCN ara uguale all'altro CRN\*. E quindi stara RD: 6. II.
RC:: RN: RA. Ma le rette DS, CT, NM, AQ, a
cagion de' triangoli simili DRS, CRT, NRM, ARQ,
son proporzionali alle RD, RC, RN, RA. Punque
sarà ancora DS: CT:: NM: AQ; e quindi il rettangolo di DS in AQ sarà uguale a quello di CT in NM,
o in CL, cioè al quadrato di CB, per esser continuamente proporzionali le tre rette CL, CB, CT\* 134.

 176. Scol. Di questo principio si valse il sommo Newton per descrivere una curva couica, cui fosser tangenti cinque rette date di posizione.

# PROPOSIZIONE XXII.

# TEOREM A.

5. 177. Poste le medesime cose della Prop. prec., fs. 49. il retianzolo SMQ delle parti della tangente taterale, che restano fra il contatto e le tangenti verticali, adegua il quadreto del semudiametro CG parullelo ad essa tangente laterale.

Ed all'istesso quadrato di CG l'è pure uguale il rettangolo TMR delle parti della tangente laterale, che sono tra'l contatto, e gl'incontri de' detti semidiametri conjugati CA, CB.

Dim. Part. I. Le due ragioni di DS ad SM, e di AQ a QM sono uguali fra loro, perche uguali a quel\*055. Ja di CB a CG\*. Dunque la ragion, ch'emerge dalla loro composizione, sará duplicata di una di esse, o duplicata di quella di CB a CG: cioé a dire stata DS x AQ: SM x MQ:: CB°: CG°. Ma si è qui sopra mostrato il rettangolo di DS in AQ uguale al quadrato di CB: dunque all'altro quadrato di CG dovrà esser uguale il rettangolo di SM in MQ.

Part. II. Inoltre il rettangolo RMT sta all' altro QMS in ragion composta di RM ad MQ, e di MT ad MS: ma di queste due componenti la prima è uguale a quella di RN ad NA, e la seconda ne pareggis quest' altra di NC ad NA. D. Dunque il rettangolo RMT starà all' altro QMS iu ragion composta di RN ad NA, e di NC, ad ND, vale a dire quelle due grandezze saran come il rettangolo di RN in NC all'altro di NA 135, in ND. Or questi sono uguali fra loro': dunque sarà il rettangolo RMT uguale all' altro QMS, o a CG<sup>2</sup>.

# CAP. IV.

# DE' FUGGET DELL' ELLISSE.

 178. Def. vn. I fuochi di un' ellisse son que' de punti dell'asse maggiore di una tal figura, ove ciascun' ordinata, che vi si conduce, è quanto il parametro principale.

5. 179. Scol. Il semiasse maggiore di un'ellisse, il minore, e'l semiparametro principale sono tre retto continutamente proporzionali, per esser tali i loro doppi. Dunque la terza di quelle grandezze sarà minore della prima. E quindi se nella CQ, semiasse mi-g. 5-e, nore dell'ellisse AQB, tolgasi dal centro C la GG uguale al semiparametro principale, e per G poi si distenda la NGM parallela all'asse maggiore AB, tal retta dovrà incontrar l'ellisse ne'due punti M, ed N: el perpendicolari MF, NV, che ad questi punti si calino sul detto asse, ne segueranno i due fuochi F, ed V. Lo che serve a mostrame la possibilità del definito, e'l molo ancora di ettenerlo.

 t8o. Cor. I fuochi dell'ellisse serbano ugual distanza dal centro di uua tal curva.

§. 181. Def. vm. L'eccentricità di un'ellisse è la distanza del centro di una tal figura da ciascun fuoco di essa curva. Cioè a dire ella n'è dinotata dalla retta FC, o dall'altra VC.

Ed un'ellisse si dirà più, o meno eccentrica, secondochè sia maggiore, o minore il rapporto dell'eccentricità al semiasse. L'ellissi poco eccentriche son finitime a'cerchi: e le molto eccentriche son come due parabole uguali, che si riguardino colle concavità loro, ed abbiano per diritto i loro assi assai lunghi.

§. 182. Scol. Le desinizioni de' due punti di sublimità dell' ellisse, delle due linee di sublimità, e de' rami sou quelle stesse, che io recai nel 1º. Libro al Capo de fuochi della Parabola.

# PROPOSIZIONE XXIII.

#### TEOREMA.

fg. 50. §. 183. La retta FP, che unisce il fuoco F dell' ellisse APB con un estremo P dell'asse minore PQ & uguale al seminisse maggiore AC. E ciò conduce a ritrovarne aggevolmente i furchi.

E l'eccentricità CF n'è media proporzionale tra il semiasse maggiore AC, e la diferenza di esso dal semiparametro principale.

Dim. Part. I. Essendo per le verità precedenti le tre rette AB, PQ, AL coutinuamente proporzional; anche tali dovran essere le metà loro AG, CP, FM. E perciò sarà AC: CP: : CP: : FM2. Ma la prima · too di queste ragioni è quanto quella del rettanglo AFB al quadrato di FM1 dunque sarà AFB: FM! : CP: FM1, e quiudi AFB ugualz a CP!. Aggiungani di comune CF1 alle grandease uguali AFB, e CP: do vià emergerne AC2 uguale ad FP), e quiudi AC uguale ad FP. Per la qual cosa, se prendasi per centro un estremo dell' asse minore e per intervallo il semiasse maggiore della detta ellisse, il cerchio, che si descrive, ne seguerà nell'asse i due fuochi di una tal curva.

Part. II. Prendasi nella FP la parte PE uguale a smiparametro principale, cioè alla FM, e sì unisca la CE. Saranno confinuamente proporzionali le tre rette PF, PC, PE'. Con che, essendo PF: PC:: 142. PC: PE, i due triangoli FCP, CPE, che han proporzionali i lati intorno al comune angolo CPF, avranno uguali gli altri due angoli PCF, -CEP:: onde 6. VI. convien, che l'angolo CPF sia retto al par dell'altro PCF, e che stia PF: FC:: FC: FE. Cioè a dire l'eccentricità CF dee essere media proporzionale tra l'semisse PF, e la FE differenza di esso e del semi-parametro principale. C.B.D.

§. 184. Cor. 1. Il quadrato del semiasse minore di un ellisse è aguale al rettangolo delle parti dell'asse, segnatevi, da ciascun fuoco. E'l quadrato dell'eccentricità della detta cuirva n'è la differenza de quadrati

del semiasse maggiore, e del minore.

5. 185. Cor. n. Per esser-continuamente proporzionali le tre rette CA, CP, FM, n' è CA : CP :: CA : FM :: AB : AL. Ma nella ragione di AB ad AL sta una qualunque actissa CO, presa dal centro dell'ellisse, alla sua corrispondente sunnormale DO ; 160. intendendosi praticato quel che si è detto nella definizione vi. Dunque sarà CA : CP :: CO : DO , e convertendo \* CA a CF ; come CO a CD , o come il 183. rettangolo KCO all'altro KCD. Ed essendo CA uguale a KCO ; sarà anche CF uguale a KCO . \* . 354.

## PROPÓSIZIONE XXIV.

#### TEOREMA

fg. 51. \$ 186. Se da fuochi F ed V dell' ellisse RMS conducansi le due rette FM, VM ad un medesimo punto M del perimetro di essa si questi due rami dovranno esserne ugualmente inclinati alla tangente della detta curra in quel punto. Cioè l'angolo FMP sarà uguale all' altro VME.

Dim. Da' fuochi F ed V. si abbassino le perpendicolari FL ed VG alla tangente EP, cui si tiri dal punto M la perpendicolare MO. Sarà VO : FO s: MG: ML, per lo parallelismo delle tre rette FL, OM, VG. E poiche qui sopra si è dimostrato essere il quadrato di CF uguale al rettangolo di CP in CO, dee stare CO : CF :: CF : CP . Dunque prendendo la somma degli antecedenti alla somma de' conseguenti . to VI come la differenza di quelli alla differenza di questi", avrassi VO : VP :: OF : FP, e permutando VO : OF :: VP : FP. Ma la prima di queste due ragioni si è mostrata uguale a quella di MG ad ML : c la seconda pe' triangoli simili VPG, FPL ne uguaglia quest' altra di VG ad FL. Dunque sarà MG : ML :: VG : FL ; ed i due triangoli VMG , FML . che han le condizioni della settima del VIº degli Elementi, dovranno avere uguali gli angoli VMG, FML. C. B. D. (\*).

<sup>(\*)</sup> La teoria de' fuochi, che rilevan nelle curve coniche dalla loro genesi per sezione, suol esserne difficoltosa. Ma ella non pertanto qui vedesi a pro de' giovanetti agevolata.

§ 187. Cor. i. Pe I fuoco V si meni la VF parallela al ramo FM , che pirocede dall' altro fuoco F3 sarà l'angolo interno MEV di coteste parallele uguele all' esterno FMP, o al suo uguale VME. Laonde il triangolo MVE sarà isoscele, e la detta perpendicolare VG dovrà dividèrne per metà la base ME. Inoltre, coinducendo per lo centro C la rCr parallela alla tangente PM distesavi per l'estremo di quel ramo, anche il triangolo tMr dee essere isoscele, essendo tra se uguali gli-angoli in r, e t al per de loro respettivi alterni vME. MP.

5. 188. Cor. II. Si unisca la retta CG; sarano tra se uguali nou meno le rette EG e GM, come si è detto nel preced. Coroll., che le altre VC e CF. Dunque la retta CG dovra esser parallela alle due FM, ed VVE.

§. 189. Cor. Cioò se da un fuoco di un ellisse si meni la perpendicibre ad una di lei tangente, e poi si unisca il centro della figura col punto di una tal incidenza; cotesta retta dovrà esser parallela al ramo tirato al contatto dall' altro fuoco.

§. 190. Cor. V. E. viceversa: se dal centro dell'ellisse conducasi la varallela al ramo che passa per lo contatto, e pol si unisca l'altro fuoco col concorso della parallela, e della tangente; cotesta congiungente dovoù essere perpendicolare alla tangente suddetta.

## PROPOSIZIONE XXV.

#### TEOREMA.

fg. 5. §. 191. Poste le medestime cose del Teorema preedente, il rettungolo de ranti VM, ed MF condotti ad uno stesso punto dell'ellisse, è ugunte al quadrato del semidiametro CB conjugato a quello, che passa pe !! detto punto.

Dim. I semiassi conjugati CA, CT della proposta ellisse protaggansi insino alla tangente QM di essa curva. Inoltre si meni la CL parallela al ramo VM, e si unisca la FL. Sarà la congiunta FL perpendicolare

190. alla tangente List

Ciò posto i due triangoli rettangoli FLG, QCG
avendo di comune l'angolo acuto C sono equiangoli :
onde dovrà esserne CF: CQ:: GL: GC. Ma l'è
poi GL:: GC:: GM:: GV, per esser simili i due
triangoli GGL, VGM: Dunque sarà GF:: GQ:: GM
GV. Il perchè avendo i due altri triangoli GMV, GQF
le condizioni della sesta del IVº. degli Elementi, avra
pure uguali gli angoli GWN, GQF. Ma son poi ugua185, li gli angoli GMV, QMF\*: dunque i due triangoli
GVM, FQM saranno altresi equiangoli, e simili. Sicchè dovendo esser GM:: MV:: MF:: MQ, sarà il
rettangolo delle medie VM, ed MF uguale a quello
dell' estreme GM, ed MQ, cioè al quadrato di
122. CB-. C.B.D.

## PROPOSIZIONE XXVI.

## TEOREMA.

§. 192. Se da fuochi V ed F dell'ellisse AMS fg. 52. conducansi ad un medesimo punto M del perimetro di estas corva le due rette VM ed MF; la somma di questi due rami sarà uguale all'asse maggiore AS.

Dim. Il quadrato delle due VM ed MF considerate come una sola retta è uguale alla somma de' quadrati di VM, ed MF una col doppio rettangolo di 1 VM in MF\*. Dunqu'ei sarà uguale alla somma di 2CF\* 4. II. e di 2CM (°) con 2CB\*. Na la somma de quadrati de' 1914. Semiassi conjugati CM e CB è uguale alla somma de' quadrati de' semiassi conjugati CM e CB è uguale alla somma de' quadrati de' semiassi conjugati CT, e CA. Dunque sarà il quadrato delle due VM, ed MF come una sola retta uguale a 2CF\* con 2CT\* con 2CA\*; cioè a 2CS\* con 2CA\*: essendo come ho quassa dimostrato CF\* con CT\* uguale\*\* 183. a CS\*. E quindi quel quadrato delle due VM ed MF sarà uguale a 4CA\*: e la somma di esi rami VM, ed MF dovrà pareggiare 2CA, o l'asse maggiore AS. C.B. D.

5. 193. Cor. 1. Sieno le VE, e CG parallele al fg. 51. ramo FM; saran queste tre rette equidifferenti, come il sono le loro analoghe PV, PC, PF. Dunque la media CG sarà suddupla dell'estreme FM ed VE, o delle FM ed MV. Cioè CG sarà uguale a CR. 187. E per lo pararallelogrammo MrCG sarà CG uguale ad Mr, o ad Mr.

<sup>(\*)</sup> Vedi la Nota alla Prop. XUI, Elem. II.

Cap. IV. Qu

§. 10§. Cor. 11. Cioè se per lo centro di un'ellisse si tiri la parallela ad una di lei tangente, e de clia poi si distenda, finchè ne incontri i rami menati al contatto ; le parti di questi rami, che la detta parallela ne tronca verso il contatto, saranno respettivamente uguali al semiasse maggioro.

5. 195. Cor. 111. Ed al medesimo semiasse maggiore sarà uguale la reita, che dal centro dell'ellisconducesi parallela ad un ramo, e si estende insino alla tangente tirata all'ellisse dall'estremo di esso.

# PROPOSIZIONE, XXVII.

# TEOREMA.

§6. 53. § 195. Se ad un qualunque punto M dell' ellisse BMR conducansi il ramo FM, e la normate MN, o dal punto N, ove la normale ne incontra Cusse, si abbissi la NE perpendicolare al delto rumo; la parte ME, che da questo quello ne tronca verso la curva, sarà uguale al semiparametro principale (\*).

Dim. Si ordini all'asse la retta ML, e dal centro dell'ellisse conducansi le tre rette CG, CP, CS respetivamente parallele alle altre tre MN, ML, MBE. Ed essendo le due MN ed ME parallele alle altre CG e CS, I angolo NME compreso dalle due prime di queste quattro rette sarà ugale all'angolo GCS, che contiensi dalle altre due. Imperocche prodotta la MN,

<sup>(\*)</sup> La perpendicolare, che si eleva alla tangente di una curva dal contatto, e vi si protrac incino all'asse, suol chiamarsi la nor. riale di essa curva in quel punto: come si è detto nel Lem. 3.

finche ne incontri la SC in V, sarebbe l'angolo NME ugusle ad MVS alterno delle parallele ME, SC, e lo stesso MVS ugusle a GCS esterno delle altre parallele MN, a GC. E quindi i due triangoli NEM, CGS, che son rettangoli ne E, ed in G, avendo ugusli quegli angoli acuti NME, GCS saranno equiangoli, e simili. E gli altri due triangoli CGP, NLM rettangoli in G ed L, che han pure ugusli gii angoli acuti NML, GCP, per esser le due rette CG, e CP parallele alle altre MN ed ML, dovranno esser benanche simili fra loro.

Intanto dalla somiglianza de' due triangoli NEM, CGS comprendesi dover essere ME: MN:: CG: CS; eper la similitudine degli altri due NLM, CGP dee stare MN: ML:: CP: CS, Dunque per ugualianza perturbata dovcà essere ME: ML:: CP: CS, e quindi irettangolo di ME in CS sarà uguale al rettangolo di ML, o della sua uguale Cr in CP, Ma questo rettangolo è uguale al quadrato del semiasse conjugato CR; 134, o al rettangolo del semiasse maggiore CB uel semiparametro principale. Dunque anche il rettangolo di CS 139. in ME sarà uguale al rettangolo di CB end semiparametro principale. E quindi essendo la CS uguale alla CB semiasse maggiore, anche la ME dovrà uguagliare 1951. il semiparametro principale. C.B.D.

#### PROPOSIZIONE XXVIII.

## TEOREMA. 4 . t

54. 5. 197. Se da fuochi F ed V dell' ellisse MBR si abassino le perpendicolari FL ed VD ad una qualunque di lei tangente DP, il retungolo di queste perpendicolari sarà sempre uguste al quadrato del sentiasse minore CR.

> E'l rettangolo de'rami FM ed MV tirati al contatto M serberà al quadrato della normale MN da costante ragione dell'asse maggiore al parametro di esso.

Dim. Part. I. Si uniscano le rette CL. CD., e
poi la CL si potragga, finche ne incontri la DV
in T: saranno le rette CL e CD respettivamente

193. uguali alle CB e CA\*. Di più avendo i due triangoli equiangoli FCL, ed VCT uguali i lati CF, CV
dovranno avere gli altri lati CL ed FL respettivamente uguali a hit CT e TV. Dunque un cerchio, che
si descriva col centro C intervallo CB, dovrà passare
pe' punti L, D, A, T.

Ciò supposto il rettangolo di FL in VD è lo stesso,
che l'altro di TV in VD. Dunque siccome questo

15 III. rettangolo è uguale a quello di VA in VB', cioè a dire

14. al quadrato di CR: così il rettangolo delle perpendicolari FL, ed VD dovrà essere uguale al quadrato del
semiasse minore CR.

Part. II. Si cali la NE perpendicolare al ramo FM; sarà (come si è dimostrato nel Teor. prec.) Pangolo FML uguale all'altro ENM, e quindi il triangolo NEM rettangolo in E sarà simile al triangolo FLM rettangolo in L, e con ciò anche simile all'altro VDM. Or dalla similitudine de triangoli FLM, NEM rilevasi esserne FM: FL:: NV: ME: e per la simiglianza degli altri due VDM, NEM dee stare VM: VB:: NN: ME. Dunque il rettangolo di FM in VM sarà al rettangolo di FL in VD, o al quadrato di CR che gli è uguale, come il quadrato di NM al quadrato di ME. Onde sarà permutando FM x MV: NM':: CR': MEE. Ma sta CR' ad ME2 come l'asse maggiore al suo parametro': dunque sarà eziandio il erettangolo de' rami FM ed MV al quadrato della normale MN, come l'asse maggiore al suo parametro. C.B.D.

 198. Coroll. Ln circonferenza del cerchio circoscrito all'ellisse è il luogo degli estremi delle perpendicolari calate da fuochi di "essa curva sulle tangenti laterali, che vi si posson condurre.

## PROPOSIZIONE XXIX.

## TEOREM A.

5. 199. Nell'ellisse il ramo FR è quanto la see fig. 55, miordinata condotta all'a sese pel suo estremo, e distentinissima alla tangente, che procede dal punto di sublimità verso lo stesso ramo. Cioè a dire FR è uguale a PN.

E lo stesso ramo FR sta alla perpendicolare RG, che dal suo estremo si cala sulla DG linea di sublimità della curva, come l'eccentricità al semiasse.

Dim. Part. I. La taugente DN incontri in S e B le tangenti QS, AB tirate all'ellisse dagli estremi dell' asse maggiore; sartà la ragione di QD a DA uguale a quella di QS a BA pe' triangoli simili QDS, ADB.

Ma la siessa ragione di QD a DA è anche uguole a

17t. quella di QF ad FA\*. Diunque sará QS : AB :: QF:
FA , e quindi QSXAB : AB :: QFXFA\*: FA\*.

175. Ma i rettangoli di QS in AB, e di QF in FA sone
175. Ma i rettangoli di QS in AB, e di QF in FA sone
184 uguali fra loro\*. Diunque sarà pure AB\* uguale ad FA\*.

181. AB uguale ad AF. Inoltre il rettangelo di LN in

RN sta al quadrato di NM, come di quadirato di AB,
163. o della sua uguale AF, a quello di EA\*: e sta poi

AF\*: EM\*: FP\*: NM\*. Diunque sarà LNR: NM\*:

FP\*: NM\*; e quindi LNR: uguale ad FP\*. Ed aggiungendo ad essi di comune FR\*, sarà PN\* uguale ad

FR\*; e PN uguale ad FR.

Part. II. Le rette FR, ed RG sono respettivamente uguali alle PN, e PD; dunque sará FR: RG: PN: PD. Ma pet triangoli simili PDN, CDI sta PN a 195 PD, come CI, o la sua uguale CA', alla CD: ed è 134. CA: CD: CP: CA'. Danque stará benanche FR: RG: CF: CA. CB. C

## PROPOSIZIONE XXX.

## TEOREMA.

§. 200. Se agli estremi de rami FR, FK conducansi le tangenti RT, KT; la retta che unisce il fuoco F col concorso T di quieste tençenti, divide per metà P angolo RFK compreso da'imedesimi rami.

La dimostrazione di questo Teorema è la stessa di quella, che fu recata alla Prop. 23. della Parabola.

Ş. 201. Coroll. In questa curva si possono anche dedurre come si è fatto nella Parabola le verità seguenti. I. Cioè se agli estreni di una corda condotta per un fuoco dell'ellisse si tirino a questa curva due tangenti, il concorso loro sirà atlozato nella liuca di sublimità. Il. E ad una tal corda dovrà essere perpendicolure la retta, che unisce il delto fuoco col concorto delle medesime tangenti.

#### PROPOSIZIONE XXXI.

#### PROBLEMA.

§. 202. In un dato piano descrivere con moto organico un'ellisse, di cui sien dati amendue i fuochi, e l'asse.

Solux. Preso un filo flessibile uguale in lunghezza al dato asse, si fermino i suoi estremi a que' due fuechi; e poi si applichi al filo la punta di uno stiletto, che mantenendolo sempre teso d'accanto a quel piano ne giri intorno a que' due pauti, ed insiem ne segui in esso piano un'ovale. Questa sarà l'ellisse addimandata, come può conoscersi per la Prop. 26.

§. 203. Scol. E volendo descrivere una tal ellisse con assegnazion di punti, dorremo valerci della Prop. 20., come vedrassi nel trattato dell'Iperbole. Mi parmi conveniente all'unità del metodo, che in queste Istituzioni ho adottato, il rilevarne dalla sezione del cono un'ellisse, di cui sien dati gli assi conjugati, e ciò dal seguente Problema può raccorsi.

### PROPOSIZIONE XXXII.

#### PROBLEMA.

\$5.55. §. 204. Dato un cono retto, ricavarne un'ellisse, di cui l'eccentricità, e'l semiasse maggiore sieno respettivamente uguali alle date rette T ed S.

Solus. Il taiangolo isoscele FBR, sia uno di quelli che si traduca per l'asse del date cono: e dal suo vertice B s'inclini sulla base DF di esso triangolo prodotta verso R la retta BR, la quale stia al lato BF del detto triangolo, come la retta S all' altra T. Di poi nella BR prendasi la BQ dupla della retta S: e condottavi per Q la QP parallela alla BP, e dinsin che incontri BF, si compia il parallelogrammo ABQP. Jo dico, che distendendo per la PA un piano perpendicolare al triangolo FBD, debba essere la sezione AKP ellisse uddimandata.

Dim. Dal punto medio della PA, e dall'altro N

si altino le perpendicolari GK, NM alla medesima PA,
e si distendano insino alla curu a APM. E poi dal punto K si applichi sulla retta PA l'altra KV uguale alla
PG. Sará li rettangolo di AN in NP all'altro di DN
in NF in ragion composta di AN: ND, e di PN: NF.
Ma la prima di queste due ragioni pe'triangoli si
mili DNA, DBB è uguale a questa di BR: RD.
Ed è pure per la somiglianza de'triangoli PNF, BFR
la ragione di PN: NF quanto l'altra di BR: RF.
Dunque, componendo queste nuove ragioni in luogo
delle già indicate, sarà ANP: DNF:: BR: DRF.
\*23 cioè per easere DNF uguale ad MN\*, sarà ANF.
\*24 cioè per easere DNF uguale ad MN\*, sarà ANF.
\*25 ciòè per casere DNF uguale ad MN\*, sarà ANF.
\*26 NM\*: BR': DRF, ovvero\* AG': GK':: BR2: DRF.

E convertendo quest'analogia avrem finalmente AG\*: GV\* :: BR\* : BF\*, e quindi AG : GV :: BR : BF :: S: T (per construt.). Ma la retta AG è uguale all'altra S :: dunque sarà benanche GV uguale a T. E l'ellisse AKP sarà la richiesta.

5. 205. Cor. 1. Da un qualunque cono retto può sempre in facil modo ricavarsi un ellisse, che abbia un eccentricità data, ed un dato semiasse maggiore o minore; ovver che abbia dati amendue i suoi assi. Imperocche un cerchio, che si descrive col centro B, e con un intervallo maggiore della BF, dee necessariamente segarne la retta DF, come l'è chiaro dagli Elementi. Onde non vi è il caso impossibile in un tal Problema.

§. 206. Cor. n. E se diansi di posizione e di lunghezza due diametri conjugati di un'ellisse, potrem pure da un qualunque cono retto rilevar questa curva ; sol che si riuvengono per la Prop. decimaquarta i sugi assi conjugati, e poi si pratichi l'artificio del presente Problema.

## CAP. V.

Delle Dimensioni dell' Ellisse.

# PROPOSIZIONE XXXIII

#### TEOREMA.

§. 207. L'ellisse sta al rettangolo de suoi assi, come l'è un cerchio al quadrato di un suo diametro.

Dim. L'asse maggiore AB dell'ellisse ADBF si divida in un numero qualunque di parti uguali, CH, HI, ec; e pe' punti delle divisioni si tirino le semiordinate HO, IO, ec. nel semicerchio descrittovi sull'asse maggiore AB. Sarà il quadrato dell' ordinata OH nel detto semicircolo uguale al rettangolo AHB: e quindi siccome questo rettangolo sta al quadrato di 106. KH, come l'asse maggiore al suo parametro\*, o come BA\* a DF\*; così dovrà essere QII\* : KII\* :: AB\* : DF', e con ciò OH: KH :: AB: DF. Or se da' punti O, e K si abbassino le OR, e KL perpendicolari alla EC; i due rettangoli ROHC, LKIIC, che sono iscritti nel semicircolo e nella semiellisse, saran fra loro come QH a KH. Dunqu'essi dovran benanche essere nella ragione dell'asse maggiore al minore. E, continuando a questo modo un tal discorso, potrà conchiudersi, che tutti i rettangoli iscritti nel semicircolo stiano a tutti i corrispondenti rettangoli iscritti nella semiellisse, come n'è l'asse \* tem. 1. maggiore al minore\*. Per la qual cosa, se tanto quelli che questi suppongansi terminare nel senicircolo e nella semiellisse respettivamente, sarà pur vero, che stia il semiecchio AQB alla semiellisse AKB, e con ciò l'intero cerchio ACBG a tutta Fellisse AKBF, come l' asse maggiore al miuve, o come il quadrato dell'asse maggiore al rettangolo degli assi. E permutando, sarà il circolo al quadrato dell'asse maggiore, come l'ellisse al rettangolo degli assi. C.B.D.

§ 208. Cor. 1. Il cerchio, che abbia per un suo diametro l'asser maggiore di un' ellisse, suod dissi circoscritto a questa curva. Onde con tal nozione potrem rittarne dal presente Teorema, che: l'ellisse situ at ecchio, che le si ciscoscrive, come il rettangolo de suoi assi conjuguti al quadrato dell'asse maggiore, cioè ceme l'asse miore al maggiore.

§. 209. Cor. 11. E volendo valutar l'aji di un'ellisse potrà dirsi , ch' ella pareggi il rettangolo de suoi assi molliplicato pe'l numero, che prosimamente asprime il rapporto di un circolo al quadrato circoscrittogli. E qui vuol sapersi, che questo numero giusta le speculazioni Archimedee sia <sup>11</sup>/<sub>1</sub>/<sub>1</sub> ad un'dipresso (\*).

§. 210. Cor. 111. Essendo costante il rapporto di ciacun cerchio al quadrato circoscrittogli, le aje di due qualunque ellissi saran proporzionuli a' rettangoli de' loro assi conjugati.

§. 211. Cor. v. E se mai queste due ellissi sien simili: cioò s' elleno abbian gli assi m'aggiori proporzionali a' minori, le aje di tali figure dovranno essere in duplicata rugione de' loro assi maggiori, o de' minori.

<sup>(\*)</sup> Veg. la misura del Cerchio in fine del Vol. II. di questo Corso.

### PROPOSIZIONE XXXIV.

#### TROREMA.

fg. 57. §. 112. Se una semiellisse terminata dall'asse maggiore, e dal semiperimetro si aggiri con perfetta rivoluzione intorno al detto asse; la sferoide, che visi genera, sarà due terzi di quel cilindro, che ha per altezza il detto asse, e per base il cerohio descrittone dal semiasse minore.

> Dim. Poste le medesime cose della precedente dimostrazione, i cilindri, che vengonsi a generare da' rettangoli LHKC, RQHC, nel volgersi che fanno la semiellisse ADB, e'l semicerchio AEB intorno all'asse AB, sono fra loro come i cerchi de' raggi KH, e OH. o come i quadrati delle rette KfI, e QII; avendo que' solidi la CH per comune altezza. Dunque i medesimi cilindri saranno eziandio come i quadrati delle DF, ed AB, cioè dell'asse minore, e del maggiore della detta ellisse. E ciò sempre dimostrandosi , saranno pe' Lemmi I. e II. l'intera sferoide e la sfera nella ragion de' quadrati delle DF ed AB, o de' cerchi de' diametri DF ed AB, o come i cilindri, che han per base questi cerchi, e per comune altezza l'asse BA. Dunque permutando sara la sferoide al cilindro, che tien per altezza l'asse maggiore AB, e per base il circolo del diametro DF, come la sfera al cilindro circoscrittole, cinè come 2 a 3. E perciò la detta sseroide sarà due terzi di quel cilindro. C.B.D.

 213. Cor. 1. Se una semiellisse terminata dall' asse minore e dal semiperimetro si aggiri con perfetta rivoluzione intorno al detto asse; la sferoide schiacciata,

105 Cap. 1V.

che in tal caso vi si genera, sarà anche due terzi di quel cilindro, che tien per altezza il detto asse minore, e per base il circolo descrittori dal semiasse maggiore.

5. 214. Cor. 11. Sia ADBF un ellisse, ed AEBG il cerchio circoscrittole: ed all' asse maggiore AB delle detta Ellisse si tiri ovunque la semiordinata MI, che ne incontri il cerchio in U. E poi si coucepisca volgersi intorno ad AI tanto il trilinco ellutico AMI, che il circolare AOI. Sarà il segmento sferoidale generatori dal trilineo ellitico al corrispondente segmento sferieo, che vi si genera dal trilinco ricolare, in duplicata ragione dell' asse minore al-maggiore.

## PROPOSIZIONE XXXV.:

#### P R O S' L E M A.

 215. Poste le medesime cose del Teorema precedente, determinare la superficie dell'anzidetta sferoide.

I, L' asse Aa della data ellisse si distenda d'ambefi. 58, le parti, sicché taute la OG, che l'altre Oll sia teraa proporzionale in ordine all'eccentricits OF, ed al
semiasse maggiore OA della detta curva. Inoltre intendasi descritta l' altra semiellisse GNH, che abbià per
asse maggiore la retta GH, e per semiasse minore la
OE, che sia quanto la OB semiasse conjugato della
data ellisse AMa. E finalmente da punti A. ed a si
elevino le perpendicolari Al, aK alla retta Aa: dico
essere l'addimandata superficie quarta proporzionale in
ordine al ruggio di un circolo, alla sua periferia, ed
al quadriline ollittico AlKa.

Dim. Ad un qualunque punto M del perimetro

Cap. IV. 106

della data ellisse AMa si tirino i due rami FM ed. fM, la normale MS, e la segiordinata MP, la quale si distenda insino ad N. Saranno, come ne appare dalla costruzione, G ed H i punti di sublimità della permedesima ellisse": e le perpendicolari Gg ed Hh elevate da punti G, ed H alla GH disegneranno le linee di subl'imità della stessa curva.

Ciò premesso, tanto Mg ad MF, che Mh ad Mf 199 sono nella costante ragione di OA al OF, o di OG ad OA: dunque il rettangolo gMh, o il, suo uguale GPH starà al rettangolo di FM in Mf, come OG ad OA. Or il medesimo rettangolo FMf sta ad MS2,

\*197. come\* OA\* ad OE\*. Dunque per uguaglianza ordinata sará GPH ad MS\*, come GO\* ed OE\*, o come GPH a PN\*: e quindi sará MS\* uguale a PN\*, MS uguale a PN\*, ed il quadriliaco AlKa sará la scala delle normali della semiellisse ABa. Ma nel. Lemma III. si è dimottrato esserne la superficie di uno di cotesti solidi alla scala AlKa delle normali nella figura, che il genera, come la circonferenza di un cerchio al suo raggio. Dunque la detta superficie sarà quarta proporzionale in ordine al raggio di un cerchio, alla sua periferia, ed al quadrilineo ellittico AlKa. C. B. D.

DELLE

# SEZIONI CONICHE

LIBRO TERZO.

DELL IPERBOLE.

CAP. I

DE' DIAMETAI DELLE IPERBOLI OPPOSTE.

# PROPOSIZIONE I

# TEOREMA

§ 2.16. Nell Iperbole ANa il quadrato di una qua- fg. 59. lunque semiordinata NM sta al rettangolo AMD delle ascisse d'amendue i vertici A, e D, come il lato retto AB al traverso AD, cioè come il parametro al diametro.

Ed i quadrati di due semiordinate NM, ed nm sono tra loro come i rettangoli AMD, ed AmD delle corrispondenti ascisse da entrambi i vertici.

La dimostrazione di questo Teorema può leggersi

in quella della Prop. 1. dell'ellisse con riscontrarne la figura citata.

§. 217. Def. Si dice centro dell'iperbole ANa il puri needio C del lato trasverso AD di essa curva. E si dirà surregolatrice la parallela CF, che da un tal centro si conduce alla regolatrice DB della stessa curva.

5. a18. Cor. 1. Il quadrato di una qualunque semiordinata MN dell'iperbole ANn è duplo del trapezio AMPF, che ne aggiunge al triangolo ACF la MP perpendicolare ad AM. Fed. 5. 108, Onde starà MN\* ad mn\*, come il trapezio AMPF all'altro ΔmpF.

5. a 19. Scol. 1. Non-pur dalla geneți dell'iperbole, ma dalla seconda parte di questa Proposizione ben si comprende, che i rami curvilinei di cotesta curva debban divergere all'influito non men tra loro, che dal diametro, che in mezzo ad essi producesi all'ingiù indefinitamente. Iuoltre le ansidette ascisse non sono segmenti del diametro, quali erano nell'ellisse, ma ne sono i producimenti di esso.

§. 220. Scol. 11. Per la definizione della tangente dell'iperbole, si adotti quella, che fu recata per la Parabola Defin. 1. Lib. I. Ed in essa curva si possono l'ascisse benanche computar dal centro nel semidiametro prodotto.

### PROPOSIZIONE II.

#### TEOREMA.

§. 221. Se dal centro dell'iperbole ANQ tolgasi fig. 60, ne entidametro CA la parte. CP lerza proporcionale dopo un'actisio CM pressuo dal centro, e'l detto semi-diametro; la retta che unisce l'extremo di quella parte troncata cost un'estremo dell'ordinata corrispondente alla detta accisso, sarà tangente di cotetta sessione.

E l'angolo del contatto iperbolico non sarà divisibile per una retta.

La dimostrazione di questo Teorema può leggersi nella Prop. a. dell' Ellisse con osservarne la fig. cit.

S. 223. Cor. 1. Qui può anche rilevarsi, che stia PM: MA: MD: MC. E che debba essere PD: DM: PA: AM.

5. 233. Cor. 11. E s'intenderà di leggieri qual artificio di Geometria abbiasi, a praticare per condurre la tengente all'iperbole ANQ., per un dato punto della detta curva, il quale non Istiavi nel vertice. Che se in tal vertice ne abbisogai, condurvi la tangente, basterà distendere per esso la parallela ad una sottoposta ordinesti.

5. 224. Cor. 111. Il diametro dell'iperbole prodoto insimo ad un'ordinata n'è diviso armonicamente dalla curva, e dalla tangente condottale per un estremo di essa ordinata.

## PROPOSIZIONE III

#### TEOREM A.

- Ag. 60. §. 225. Tutte le tangenti dell'iperbole ANQ concorrono col suo di metro AD sotto del centro C.
- 55. 61. E se dal delto centro conducusi ad un punto N dell' iperbole ANQ la retta CN; questa retta dovrà cadere entro la sectione : nê potrà segarne altrove una tal curva, ma sì ben l'opposta sezione.
- 54. 60. Dim. Part. I. Nel primo Corollario del Toorema precedente si son dimostrati uguali i due rettangoli DMA, CMP. Dunque siccome sil. primo di essi n' è minore di CMP per la VI. El. II, cost sarà anche l'altro CMP minore dello stesso CM\*: e quindid MP minore di CM, e'l punto P del concorso della tangente NP e del diametro AD dovrà cadere sotto del centro di tal sezione.
- M. 61. Part. II. La retta CN non potendo esser tangente dell'iperbole ANQ per quel, che si è detto nella Parte I., dec cadere entro una tal curva. Nè poi può incontarla in un qualche punto Q. Imperciocchè, se ciò sia vero, s'intendan condotte per punti. Nì e Q le semiordinate NM, QR al diametro AD dell'iperbole. Sarà NM: QR: CM: CM: CR pe triangoli simili NilG, QRC: e-quindi ancora NM: QR: EM: CR: CR: Ma per la nàtura di questa curva l'è anche NM: QR: CM: DMA: DRA. Dunque sarà eziandio CM: CR: CR: DMA: DRA : CA': CA': Laonde sarebbe CM' uguale a CR', ch' è un assurdo.

Inoltre si tagli la retta Cm uguale all'altra CM,

ed ordinata la ma al diametro AD, si congiunga la Cn. E poiche la differenza de'i quadrati delle CM e CA è quanto la differenza degli altri di Cm e di CD, saran pure i rettangoli DMA, ed. AmD, che disegnan quelle differenze, tra se uganlà : e quindi anche i due quadrati di NM, e di nm, che son proporzionali ad essi rettangoli, dorran pareggiarsi: e sera la retta NM uguale all'altra nm. Dunque i due triangoli NCM, nCm avendo le condizioni della 4 del I.º degli Elementi, dorranno avere gli aingoli MCN, nCn tra se uguali. Onde dovri starne la CN per dritto colla Cn. E con ciò la segante CN, che conducesi dal centro dell'iperbole ad un punto del perimetro di essa cur-va, dovrà tagliarne l'opposta sezione nel prolungar buella retta all'insò del centro della currac. C. B. D.

## PROPOSIZIONE ,IV.

#### TROREMA

§. 226. Ogni retta, che si ritrovi entro la spazio iperbolico parallela ad una tangente di una tal sezione, dee inconfrane in due punti Il perimetro di essa curva.

Dim. La dimostrazione di questo Teorema può ordirsi come quella della Parabola, Prop. 3. Lib. I.

### PROPOSIZIONE V.

#### TEDREMA.

5g. 62. §. 227. La retta AB, che passando per lo centro C delle iperboli opposte AE, BQ, si arresta nelle convessità loro, dee restarne divisa per metà nel detto centro.

> E le tangenti AS, BT, che da' suoi estremi conduconsi ad esse curve, vi deggiono essere parallele.

> Dim. Taluno per convincersi di queste due verità potrà leggere la dimostrazione della Prop. 3. dell' Ellisse con-riscontrarne la figura quassu citata.

## PROPOSIZIONE VI

#### TEOREM 1.

6.68. 5.28. Se da un qualutque punto C del perimetro iperbolico AQC conducansi le due rette CN, CB respetiviamente parallele alla tongente laterale QS, ed alla verticale AP; il triangolo NCB, ch' esse comprendono col diametro della sesione, sarà uguale al corrispondente quadritineo TBAP.

Dim. Veggasi la figura qui indicata, con leggerne la dimostrazione della Prop. 4. dell'Ellisse.

E per la definizione del quadrilineo corrispondente può adottarsi quella dell'ellisse §. 117.

#### PROPOSIZIONE VIL

#### TEOREMA.

§. 229. La segonte GL, che passa per lo centro 82.63. G dell' iperbole AQC, dee dividere per metà tutte le corde, che dentro ad essa ne giaccion parallele alla tangente QS.

Onde la retta GL sarà un altro diametro della sezione, il quale ha per sue ordinate le proposte corde.

Dim. Qui si verificano que medesimi casi, ch' io v'indicai nella Prop. 5. della Parabola: e vi si possono adattare le loro dimostrazioni, riscontrandovi la figura 64, per lo primo e pe'l secondo caso, e l'altra 63. per lo terzo. E dovrà solamente avvertirsi, che i quadrilinei MGEK, TRDB, i quali nella Parabola fie 64, erano parallelogrammi, nell' Iperbole sono trapezi.

S. 230. Cor. 1. Nell'iperbole, oltre al lato trasverso assegnatole dalla sua genesi per sezione, si possono concepire infiniti altri diametri, che passan tutti per lo centro di tel corre.

per lo centro di tel curva.

§. 231. Cor. 11. La retta, che unisce il centro dell'iperbole col punto medio d'una di lei corda, dee incontrar tal curva in quel punto, ove la tangente che le si conduce, n'è parallela alla detta corda. E ciò può dimostarsi colla guida del §. 12.5.

§. 232. Cor. 111. Si descriva un cerchio, che abbia per centro il punto medio del lato trasverso, e per intervallo una retta maggiore della metà del detto lato: dipoi si tiri la corda per le sezioni d'una delle due iperboli opposte, e si unisca il detto centro colla metà di questa corda. La congiungente distesa d'ambe Cap. 1. 114

le parti sarà l'asse dell'iperbole: per esserne perpendicolare ad essa corda, e quiudi alle tangeni della curva pe'suoi estremi- Ed i due punti, ove l'asse incontra le iperboli opposte, si diranno i vertici principali di esse curve.

## PROPOSIZIONE VIII.

TEOREMA.

fg. 65. §. 233. Poste le medesime cose della Prop. prec., i quadrati delle semiordinate DB, RF sono fra loro come i rettangoli IBL, IFL delle ascisse d'amendue i vertici 1, ed L.

Dim. Qui si potrà dimostrare, come nell' ellisse, che sia il triangolo DBK uguale al trapezio SMBL, o che nell' opposta sezione il triangolo dik sia uguale al suo corrispondente trapezio smbl. E collo stesso ragionamento potrà rilevarsi, che sia il triangolo BFO
uguale al trapezio SNFL. Dunque dovrà esser DBK:
RFO: SMBL: SNFL. Ma i primi due termini di
quest' analogia, cioè i triangoli simili DBK, RFO, sono come i quadrati de loro lati omologhi DB, RF; ed
i trapezi SMBL, SNFL, che me sono i termini rima120. menti, son proporzionali a'rettangoli iBL, iFL. Dunque sarà DB': RE': iFL: iFL. Dun-

Ed essendo per la medesima ragione il triangolo DBK all'altro dbk, come il trapezio SMBL al trapezio smbl, sarà pure DB': db':: IBL: Lbl; essendo la prima di queste due ragioni uguale a quella de'triangoli, e l'altra uguale alla ragion de' trapezi. C. B. D.

#### PROPOSIZIONE IX.

#### TEOREMA.

§. 234. Se da un punto M di un quolunque dia-fis. 8. proportionale dopo l'ascissa QM, e la semiordinata MN, le quali rette corrispondano a quel punto; l'estremo T, di detta perpendicolare surà allogato in una retta data di positione, che dicesi re g o l'atrice della proposta cura.

La dimostrazione di questo Teorema può leggersi in quella della Prop. 7. dell'ellisse, adattandone la figura quassò citata (a).

§. 235. Defin. 11. La retta QA elevata dal punto Q perpendicolare al diametro QP dell'iperbole QNn, e distesa iusino alla regolatrice PA, dicesi parametro di esso diametro.

<sup>(\*)</sup> Nella Parabola il quadrato di una semiordinata ad un quajuvone diametro è uguale al retatungolo della corrisponanten accisa nel parametro. Nell'ellius quel quadrato è minore di questo retrangolo je andi'igoche di e pio misogone. E per tal ragione coteste tre carve furon dette in greco idioma πεταβαθλοί θλλιμέτε, ὑτερβολο che nella notas impus significano qualità, difetto, el eccasa E di ciò anche si avvera, che i primitivi nomi imposti alle cose abbian significato corte di laro qualità preclare.

## PROPOSIZIONE X.

#### TEOREM A.

6. 8. §. 236. Nell' iperbole il quadrato della semiordinata NM ad un qualunque d'ametro l'Q sta al rettangolo QMP delle assisse d'amendue i vertici, come n'è il detto diametro PQ al suo parametro QA.

La dimostrazione di questo Teorema può leggersi nella Prop. 8. dell'ellisse, con adattarvi l'indicata figura.

5. 2<sup>1</sup>7. Scol. Cotesta proprietà assenziale dell'ipmoble, che nel primo di questi Teoremi erasi dimostrata per lo lato trasverso di essa curva, qui vedesi convenir del pari ad ogni altro diametro dell'iperbole. Onde tutto quello, che in conseguenza di un tal principio n'e stato fin qui dedotto, potrà convenevolmente per ogni altro diametro aver luogo.

## PROPOSIZIONE XI.

### TEOREMA.

fg. 60: §. 238. Ogni diametro AD dell'iperbole ANQ qualor ne incontri una di lei tangente NP, e l'ordinata MN per lo contatto, dee restar diviso armonicamento dalla curva, e dalla detta ordinata.

> La dimostrazione di questo Teor. è identica a quella della Prop. 9. dell'ellisse; ond'ella quivi potrà leggersi col riscontro dell'indicata figura.

 239. Scol. Per le definizioni della sottangente, e della sunnormale dell'iperbole si leggano quelle rapportate ne' § 5. 55, 56.

§. 240. Cor. Allorchè un semidiametro dell'iperbole, il quale sia segato da una di lei tangente, protraggasi insino all'ordinata per lo contatto, vi deggion essere continuamente proporzionali l'ascissa dal centro, il il detto semidiametro, e quell'ascissa diminuita della sottangente.

#### PROPOSIZIONE XII.

## TEOREM'A.

Nell' iperbole la sunnormale MH sta all' fs. 60.
 ascissa MC dal centro, come AO parametro dell' asse
 AD al detto asse.

Dim. Si legga la dimostrazione della Prop. 15. Lib. II., e si riscontri la figura qui citata. E I parametro dell' asse si chiami parametro principale.

§. 242. Cor. 1. All asse DA dell'iperbole ANQ si clevi dal vertice A la perpendicolare AO uguale al parametro del detto asse, e visi tiri la regolatrice DO, e la surregolatrice CF, sarà MH: MC:: AO: AD:: MS: MC, pe'triangoli simili ADO, MSC. Onde dovrà essere MH uguale ad MS.

§. 243. Cor. 11. Dunque in generale: le Surregolatrici relative agli assi delle Curve Coniche ne sono i luoghi delle loro sunnormali.

\$. 244. Defin. in. Se dal centro C dell' iperbole Ar. 66. GAK conducasi la CP parallela ad una di lei tangente, e media proporzionale tra l' semidiametro CA, che passa per lo contatto, e l' semiparametro di esso, una

- §. 245. Cor. 1. Si distenda il semidiametro AC verso a scotte Ca adegui CA; e similiamete si prolunghi l'altro semidiametro PC in E. finche sia CE uguale CP: l'intera Aa si dirà diametro primario, o principale rispetto a PE; e questo, diametro secondario di Aa.
- §. 246. Cor. 11. Ed essendo il rettengolo AFA al quadrato di GF, come il diametro Aa al suo parametro, o come il semidiametro AC alla mettà del detto parametro, sarà anche il rettangolo AFA al quadrato di GF, come il quadrato del semidiametro primario AC a quello del suo secondario CP.

### CAP. II.

#### DEGLI ASSINTOTI DELLE IPERBOLI.

§. 247. Def. 1v. Una retta dicesi assintoto di una curva, se protraendo all'infinito coteste due linee, che sirva, se protraendo all'infinito coteste due linee, che sirva l'altra, ma può si bene accostarlesi per un intervallo minore di qualunque dato.

5. 248. Cor. i. Dunque la convergenza assintotica di due linee dee racchiulere i seguenti caratteri. L' impossibilità di convenire l'una di queste due lince coll'altra, per quanto si protraggano incieme verso quella parte, ove convengono. E Il possibile di loro avvicinamento per un intervallo minore di qualunque dato.

§ 249. Cor. 11. E quindi due rette, che sieno parallele, non possono essere tutte e due assintoti di una mediesima curva loro sottoposta. Imperciocche, se quella di tali rette, che sia più vicina alla curva, supponçasi essere un assintoto; l'altra non potrà mia appressarsi alla curva per un intervallo minore della distanza di esse parallele. Onde non ava' il secondo carattere dell'assintotico convergimento. E se la più rimota dalla curva sia l'assintoto di essa; l'altra, che l'è più d'accosto, dorvà incontrata.

#### PROPOSIZIONE XIII.

#### TEOREMA.

§6.66. §. \$5.0. Se in una qualunque tangente DB dell' i-perbole GAK si prendano di quà, e di là dal contatto le parti AD, AB respettivamente uguali al semidiametro, secondario di quello, che passu per lo medesimo contatto; le rette CD, CB, che si conducono dul centro dell'iperbole agli estremi D e B di quelle parti, saranno gli assintoti della proposta iperbole GAK, e della na opposta gak.

Dim. Per un punto qualunque K del perimetroiperbolico GAK si tiri l'ordinata KG al diametro Λα,
ed essa poi si distenda insino alle rette CD, CB. Sarà per la natura di questa curva il quadrato di GF al
rettangolo AFa, come AB ad ΛC², o come FH² ad
FC², pe triangoli simili CAB, CFH. E quindi per la
19. El. V· sarà il rettangolo HGL ad ΛC², come AB²
ad ΛC²; orade dovrà essere il detto rettangolo HGL
uguale al quadrato di AB. Ma per-quanto sia grande
la GL base del rettangolo HGL, il quale dee pareggiare il quadrato di AB, non può mai svanirne la GH
altezza di esso. Dunque non potri la retta CH incontrare il ramo iperbolico AG in alcun punto.

Inoltre la « sia una retticciuola di una qualunque piccolissima grandezza; e poi tra l'assintoto CL dell'iperbole GAK, « e'l semidiametro CAF di essa curva si applichi parallela ad AD la FL terza proporzionale dopo la retticciuola «, e la DA. Sarà chiaro dover essere FL: AD: «AD: « E per essersi dimostrato nel S. precedente, che il rettangolo LGII pareggi AD<sup>2</sup>,

sarà pure L.G.: AD: H.G. Ma la prima ragione di quest'a nalogia è maggiore della prima della precedente, cioè sta L.G. ad AD in maggior ragione di F.L. ad AD. Dunque sarà benanche la ragione di AD ad. H.G. maggiore di quella di AD ad. ve quindi IIG minore di s. Per la qual to a la retta C.H. dec essere assintoto del ramo jerebiolo AG. E coti pure si dimostrerà, che sia Paltra C.L. assintoto dell'altro ramo AK: e che amendue le rette C.H., C.L. distese all'usit diventino assintoti dell'iperbole opposta gade. C.S.D.

5, 251, Cor 1. Niuna parallela alla CII può essere un assintoto del ramo iperbolico AG\*. E nemme- 249 no può concepirsi, che una retta divergente, o convergente colla CII siane assintoto del detto ramo curvilineo. E lo stesso dicasi dell'altro ramo AK, e di que' due dell' opposta sezione.

§, 252. Cor. 11. Dunque le due iperboli opposte GAK, gak non possouo avere altri assiutoti, che le sole rette bil, c dL.

§. a53. Scol. Essendosi dimostrato in questo Teorema essere assintoto di un ramo iperbolico la retta che unisce il centro di tal curva coll'estremo di una di lei tangente fattasi uguale al semidiametro secondario di quello, che passa per lo coutatto; ognuno potrebbe da ciò incautamente inferirae essere infimiti di unmero gli assintoti di una stessa iperbole. Ma essi non son che due, ciò quelli, che abbiam quassi stabiliti; poiche gli estremi delle infinite tangenti nel detto modo condizionate debbonti allogare in qu'due soli assintoti, come abbondevolmente tara chiarito nel seguente Teorema, ch'è converso del già proposto.

## PROPOSIZIONE XIV.

#### TEOREM A.

f4. 67. § 254. Se ad un qualunque punto A dell'iperbole SAR rinchiusu tra' i suoi assintoti CL, CN le si conduca la tangente BAO) e cinscuna sua parte, che resta tra il contatto, e quell' assintoto che ne incontra, sara uguale al semidiametro secondario di quello, che passa per lo capitatto.

> Din. Se AB non sia uguale al semidiametro secondario di CA, si tagli Ab uguale ad esso semidiametro secondario, e si unisca la Cb. Dovrà esser questa retta assintoto del ramo iperbolico AS. Dunque il ramo AS avrà per assintoti le rette CB, e Cb. Lo che ripugua. C.B.D.

### PROPOSIZIONE XV.

### TEOREMA.

66. 67. S. 525. Se per un punto S di un'iperbole si tiri una segante, che ne incuprir gli assintoti di essa; il rettangolo di quelle sue pipril, che restano fra la curca, ed i detti assintoti, surà uguale al quadrato dol semidiamnero parallelo al essa segannero parallelo.

> Dim. Cas. 1. Qui può verificarsi, che la segante LSN incontri in due puuti l'iperbole SAR. E può anche addivenire, che un'altra segante condotta per S incontri le due sezioni opposte. Nel primo caso la corda SR si divida per metà nel punto a. Si unisca

cotesto punto col centro C dell' iperbole per la retta Ca: ed una tal congiungente si distenda insino all'iperbole Pqo; sarà qA quel diametro di essa curva, al quale la corda SR n'è un'ordinata\*. Ed oltre a ciò \*21. la taugente condotta alla medesima curva per lo punto A dovrà esser parallela alla SR, ed uguale al semidiametro secondario di CA\*. Onde potrà dimostrarsi come \*254. nella Prop. 13., che sia il rettangolo LSN uguale al quadrato di BA, o del semidiametro secondario di CA.

256. Cor. 1. Nella stessa guisa può dimostrarsi di rettangolo MPQ uguale al quadrato di CA, e con ciò al rettangolo QSM. Dunque, dividendo la QM ugualmente in F, sarà FP'—FQ' uguale ad SF'—FM'. E quindi. FP uguale ad MS.

\$. 257. Cor. 1). Laonde, se per un punto qualunque del perimetro iperbolico conducasi una segunte, che intontri in due punti la stessa iperbole, o le opposte sesioni, ed essa poi si distenda insino agli assintoti; le sue parti che restano fra la curva, e gli assintoti saranno sompre tra se uguali.

#### PROPOSIZIONE XVI

#### TEOREM A.

fs. 66. §. 258. L'angolo assintotico BCD è retto, ottuso, o acuto, secondochè l'asse a A dell'iperbole sia uguale, minore, o maggiore del suo secondario PE.

Dim. Suppongasi il semiasse principale CA uguale al semiasse secondario CE, o alla tangente verticale AB; sarà isoscele il triangolo rettangolo BAC: danque l'angolo ACB sarà semiretto. E dimostrando esser benanché semiretto l'altro ACD; l' è forza, che sia retto l'intero angolo assintutico BCD composto d'a due semiretti ACB, ACD.

Che se CA sia minore di CE, o di AB, l'angolo CMs sarà minore dell'altro ACB. Ma tutti e due deggion fare un retto; perciocche il triangolo CAB è rettangolo in A. Dunque l'angolo ACB sarà piucche un semiretto; e quiudi il suo doppio BCD sarà maggiore di un retto, cioè ottuso.

Finalmente qualor si ponga CA maggiore di CE odi AB, con simile ragionamento si dedurrà, che sia l'angolo ACB minore di un semiretto, e che quindi BCD suo duplo debba esser minore di un retto, e con ciò acuto. C. B. D.

§, 259. Cor. La retta, che unisce un de vertici principali delle iperboli col loro centro, divide per metà l'angolo assintotico.

§. 260. Def. v. L'iperbole, il cui asse principale adegna il suo secondario; dicesi equilurera, o part-Lutera: ed ella direbbe sculena, se i medesimi assi sien disuguali.

- 261. Def. vi. Gli assintoti diconsi ortoganali , o rettangoli , se comprendano un angolo retto.
- 262. Cor. Dunque, se un'iperbole è parilatera i suoi assintoti saranno ortogonali, e viceversa.
- 5. 263. Def. vii. Se dal vertice principale di un'ignole vi si conduca la parallel ad un assintolo, la quale poi si distruda insino all'altro; il quadrato di una tal retta si dirà la potenza dell'operbole rapportata a'suoi assintoli: ed essa retta ne sarà il suo lato.
- Cosi il quadrato della AE, che dal vertice prin- f.s. 68, cipale A dell' iperbole AFf conducesi parallela all'assintoto CD, è la potenza dell' iperbole AF, ed AE il suo lato.
- §. 264. Cor. Per lo punto A si tiri AH parallela a CE; la figura AECH, che ne risulta, sarà un rombo; per esserne l'angolo ACE uguale all'altro ACH. . 25 E tanto sarà il quadrato di AE, che il rettangolo di AE in EC.
- §. 265. Def. viii. Se da un qualunque punto P dell' iperbole AFf si men la FB parallela all'assintoto CD, che tagli in B l'altro assintoto CB, essa retta si dirà ordinata dell' iperbole tra gli assintoti, e CB la sua ascissa corrispondente.
- 5. a66. Def. ux. Se l'assintoto CL dell'iper-fg. 17, bole RAS ne incontri una di lei tangente Bi O, la parte BK del detto assintoto, la quale resta fra la tangente, e l'ordinata AK condottegli dal contatto, si dirà Sottangente dell'Iperbole rapportata a' suoi assintoti.
- §. 267. Cor. 1. Essendo BA uguale ad AO, sava BK uguale a KC. Dunque nell'iperbule tra gli assiste-

ti la Sottangente è uguale all'ascissa, che l'è sotto-

5. a68. Cor. 11. E se per lo punto B dell'assimtoto CB dell'iperbole RAS voglia condussi la tancente a questa curva, vi potremo impiegare il seguente ficilissimo artifizio. Si divida in parti uguali la BC in K, e per K si ordini alla detta curva la KA; e si unitca la BA. Questa retta sarà la tangente richiesta.

## PROPOSIZIONE XVII.

### EOREMA.

§. 269. Il rettangolo formato da un' ordinata dell' iperbole tra gli assintoti nella corrispondente ascissa è sempre uguale alla potenza dell' istessa iperbole.

68. Dim. Sia FB una qualunque ordinata all'iperbole.
 AF tra gli assintoti CD, CG: il vertice principale della medesima curva sia il punto A, e per F ed A ai distenda una retta insino a' detti assintoti; sară il 255. rettapgolo DAG uguale all'altro DFG'; e quindi sară DA: DF: FG: AG. Ma per lo parallelismo delle tre rette DC, AE, FB sta DA: DF:: CE: CB; e per la similitudine de' triangoli FBC, AEG l'è pure FG: AG:: FB: AE. Dquoque sarà CE: CB:: FB: AE: e con ciò il rettangolo di FB in BC sarà uguale al rettangolo di AE in EC, cioè a dire alla potenza del-so6. la detta iperbole\*. C.B.D.

5. 270. Cor. 1. E conducendo in questa istessa iperbole l'altra ordinata fo, si mostrerà in simil guiiperbole l'altra ordinata fo. Si mostrerà in simil guia essere il rettangolo fo. C uguale alla potenza idella detta iperbole. Dunque i due rettangoli di FB in BC e di fb in bC saranno uguali; e stara FB: fb :: bC: BC.

§. 271. Cor. 11. Cioè a dire le ordinate nell'iperbole tra gli assintoti sono inversamente come le loro ascisse.

§. 272. Cor. 111. E saran pure uguali i parallelo-grammi FBC1, fbC1, come quelli che reciprocano i lati intorno agli angoli uguali FBC, fbC. E con ciò i triangoli FBC, fbC metà di essi parallelogrammi saran benanche tra se uguali.

-

### CAP. III.

DE' DIAMETRI CONJUGATI DEBLE IPERPOLI.

### ----

# PROPOSIZIONE XXXIV.

### PROBLEMA.

65.69. § 273. Dato il cono retto BTSL, ricavarne dalla sezione di esso un'Iperbole, di cui a p sia l'asse principale, e qp il secondario.

Qu's i esige, che la ragione del semidiametro TK della base del cono non istia all'altezza KB di tal solido in minor ragione dell'asse secondario qp al primario ap.

Sol. I dati assi ap., qp dispongansi ad angolo reto, come qul veggonsi delinenti, e vi si conguinga l'ipotenusa aq. Inoltre il triangolo isoscele TBL sia una di quelle sezioni, che si traducano per l'asse del dato ceno. E presa nel lato BT di esso triangolo la BD uguale a quell'ipotenusa aq, e distesavi la DF paral-lela alla TL, s' inclini dal punto B la retta ER uguale ad ap. Lo che può sempre farsi per l'indicata condizione. Imperocche se la ragione di TK a KB, o di DC a CB suppongasi uguale a quella di qp ad ap, i due triangoli DCB, qpa es-ra o simili, ed avendo uguali le loro ipotenuse BD, aq, dovranno avere beuanche uguali i cateli BC, ap. E se TK stia a KB, o DC a CB in maggior ragione di qp ad ap, sarà anche DC\*: BC\*

in maggios ragione di qp': op'. E componendo dovra' essere Db' a CD' in maggior ragione di aq a ad ap'. E sarà finalmente CB' minore di ap', e CB minore di ap. Onde potrà applicarvisi una retta BR ugule sad ap. Ciò premesso, dal punto R si tiri la RP paralle-la alla BD, e dalle due rette BR, ed RP si compia il parallelogrammo BRPA. Io dico, che distendendo per la PA un pinno perpendicolare al triangolo TBI., P I prebole MPO, che vi si genera, debba esser la risabietta.

Pel punto medio della PA, ch' è l'asse (\*) della detta sezione, intendasi disteso l'asse secondario EG: e per N vi si ordini la NM. Sarà il rettangolo ANP all'altro DNF in ragion composta di AN: ND, e di PN: NF. Ma la prima di queste due ragioni pe'triangoli simili DNA, DRB è uguale a quella di BR: RD. Ed è pure per la somiglianza de triangoli PNF, BRF la ragione di PN: NF quanto l'altra di BR: RF. Dunque componendo queste nueve ragioni in luego delle già indicate , sarà ANP : DNF :: BR2 : DRF ; cicé ANP": NM' :: AP' : DRF. Mala prima di queste due 1 22. ultime ragioni è uguale a quella di AP: EG. Ed è . 246. poi DRF uguale a qp2. Imperciocche il rettangolo DRF per lo lemma IV si è dimostrato uguale a DB'-BR', e si sa poi per la 47. El. I. esser pq2 uguale ad aq2-up2. Dunque avendo fatto per construzione BD uguale ad eq, e BR ad ap, sarà benanche DRF uguale a ap. Onde starà AP : EG :: AP : qp : e quindi EG sa-

<sup>(\*)</sup> Quando il cono è resto, il diametro di ciaccuna curva confca, che si rilevi dalla sezione di esso, è l'asse di tal curva, come l'è chiaro per l'El. XI. E il triangolo per l'asse è sempre isoscele.

§. 274. Def. x. Due iperboli diconsi conjugate tra loro, se il semiasse principale di una di esse sia il secondario dell'altra (\*).

64-66. Così se all'iperbole AK, di cui CA sia il semianse principale e CE il secondario, si opponga l'altra iperbole Ee, che abbia CE per semiasse principale e CA pe l' suo secondario; coteste due iperboli saranno tra se conjugate.

§. 275. Cor. 1. Le due iperboli conjugate AK, ed Banno un comune centro, cioè il punto C. E la diagonale CD del rettangolo CADE, che si compie dal senniasse principale e dal secondario di una delle dette iperboli, sarà un comune assitatoto di queste curve.

§. 276. Cor. n. Ed apponendo alle già dette iperboli le loro opposte gak, rPp, si avranno in tal modo le quattro iperboli GAK, qEe, gak, rPp, di ci ciscuna è conjugata ad ognun'altra di quelle due, che le sono accanto. E tutte quattro han pure il comune centro C, e gli stessi assinoti Dd. Eb.

§. 277. Cor. III. Le due iperboli conjugate GAK, qP. contengono una stessa potenza. Imperocché essendo DA unuale ad AB, e DE uguale ad Eb, la cong'unta AE dec esser parallela alla Eb. E le AI, ed El lati delle potenze delle dette iperboli saranno uguali per lo parallelogrammo ADEC.

§. 278. Scol. Le quattro iperboli conjugate rivolgono al comun centro loro le convessità: e ciascuno

<sup>(\*)</sup> Il problema precedente autorizza la possibilità del definite.

degli otto rami di queste curve, che si è detto estendersi all'infinito, è assintetico a quell' altro, che gli è d'accosto. Ma non è cosi dell' ellisse, tutto che ella sia una curva affine all'iperbole. Imperciocchè le para, ti del perimetro ellitico riguardano colle concavità di esse il centro della figura: esse vi formano una curva continua: e questa poi ritorna in se stessa, ed acquistasi la forma di un'ovale.

### PROPOSIZIONE XIX.

#### TEOREMA.

§. 279. Sieno GAK, gak due iperboli opposte; fg. 66. io dico, che gli estremi delloro diametri secondarj debbansi allogare nelle iperboli conjugate Ee, Pp.

Dim. Da un qualunque punto D di CD comune assintoto delle iperboli conjugate AK, Ee si tirino alle stesse curve le tangenti DAB, DEb, che si protraggano insino all'altro assintoto Bb. Si conduca la retta AE fra'contatti, e le altre due CA, e CE. Sarà la retta EA parallela all'assintoto CB, per esser DA uguale ad AB, e DE uguale ad Eb'. Ed oltre a ciò ella "554, sarà divisa ngualmente in I dall'altro assintoto CD (\*): dunque siccome DA è uguale ad AB, coù DI dovrà pareggiare la C. E quindi i triangoli AID, CIE avendo i lati AI, ed ID xispettivamente uguali agli saltri EI, ed IC, e l'angologaliD uguale a CIE, dovran

<sup>(\*)</sup> Il rettangolo di El in IC è uguale all' altro di Al in IC, per essere ciascuno di essi uguale alla potenza di queste iperboli: onde Al è uguale ad IE.

henanche avere uguali le loro hasi AD, e CE, non men che gli angoli ADI, ECI. Il perchè la retta CE, che si è mostrata uguale alla tangente AD, e che l'è ancor paradiela, a cagiona degli angoli uguali ADC, DCE, dovrà essere il semidiametro secondario di CA. Ma il suo estremo E torca l'iperhole conjugata Ee: dunque sarà vero quel che si è proposto. C.B.D.

§. 280. Cor. La retta, che unisce gli estremi d'un semidiametro, e del secondario di esso, è parallela all'assintoto, che le si oppone.

# PROPOSIZIONE XX.

# TEOREMA.

f<sub>F</sub>. 70. \$. 881. Six AD un qualunque diametro delle iperboli opposte DT, FA, cui si tiri ovunque la praulica TF, che le incontri in T, ed F; io dico, che il suo diametro secondario BE debba dividerla in due parti uzuali.

E se cotesta parallela seghi una delle iperboli conjugate QVP; la parte QP, ck'è dentro di tal curva sarà puranche divisa per metà dallo stesso diametro secondario.

Dim. Part. J. Si tiri al diametro AD non meno l'ordinata TK, che l'altra FG: queste rette saranno parallele fra loro, e la figura GKTF dovrà essere un parallelogrammo: onde ne saranno i lati opposti TK, \* 246. FG uguali fra di loro. Ed essendo i rettangoli AKD, DGA come i quadrati di TK, e di FG'; siccome questi sono tra se uguali, così il dovranno essere anche quelli. Laonde aggiungendo a'medesimi rettangoli AKD, DGA gli uguali quadrati di CD, e di CA, ne risulte-

rà il quadrato di CK uguale all altro di CG, e CK uguale a CG. Or a queste rette CK, e CG sono uguali le HT, ed HF respettivamonte, come lati opposti de due parallelogrammi CKTH, CGFH: dunque HT sarà uguale ad HF.

Part. II. Sieno impertanto Cq, e Cp gli assintoti delle iperboli opposte DT, AF, che saranno eziandio assintoti della conjugata PEQ. Sará tanto la Tq 255. uguale alla Fp, che Qq a Pp': e quindi anche la TQ 255, dovrà pareggiare la FP. Laonde, se queste rette si tolgano respettivamente dalle uguali HT, HF, ne avanterà HQ uguale ad HP. C.B.D.

§. 282. Def. x1. Due diametri si dicono conjugati fra loro, se ciascuno di essi sia parallelo alle ordinate dell'altro.

§. 283. Cor. 1. Ogni diametro primario dell'iperbole, e'l suo secondario sono conjugati fra loro.

\$. 284. Cor. 11. Dunque gli estremi de'diametri conjugati a quelli, che nelle iperboli opposte si conducono, debbono toccare le iperboli conjugate.

 285. Cor. 111. E quindi DN parametro del diametro DA potrà definirsi, che sia una terza proporzionale in ordine al detto diametro, ed. al conjugato di esso.

## PROPOSIZIONE XXI.

#### TEOREMA.

§6. 70. §. 286. Poste le medesime cose della prima parte della precedente proposizione, il quadrato di TH semiordinata al diametro secondario BE sta alla somma de quadrati di CH acsisa dal centro e di CE semidiametro secondario, come il quadrato del semidiametro primario CD a quello del delto secondario CE.

Dim. Il rettangolo AKD sta al quadrato di KT,

\*46. come il quadrato di CD a quello di CE\*. Dunque sarà la somma del rettangolo AKD e del quadrato di
CD, cioè il quadrato di CK, alla somma de' quadrati di KT e di CE, come CD\* a CE\*. Valea dire dovrà esser TH\*: CH\*+CE\*: CD\*: CE\*.
C. B. D.

§. 287. Cor. 1. E conducendovi un' altrá semiordinata th al medesimo diametro BE di essa curva, si dimostrera nello stesso modo esser th<sup>2</sup>: Ch<sup>2</sup> + CE<sup>2</sup>:: CD<sup>2</sup>: CE<sup>2</sup>.

§. 288. Cor. 11. Onde potrà conchiudersi, che i quadrati delle semiordinate ad un'diametro secondario dell'iperbole sien proporzionati a' quadrati delle loro accisse dal centro accresciuti del quadrato del semidiametro secondario.

§. 289. Cor. 111. E quindi sarà TH<sup>2</sup>: DC<sup>2</sup> :: CH<sup>2</sup>+CE<sup>2</sup>: CE<sup>2</sup>.

### PROPOSIZIONE XXII.

#### TEOREMA.

5. 290. Il parallelogrammo HQME, che si compie fie. 71. da due semidiametri conjugati IIQ, IIE delle iperboli AQ, BE, è uguale al rettangolo de' semiassi conjugati HA, HB.

Dim. Essendo la retta QM uguale, e parallela ad HE semidiametro conjugato di QII, il panto M dovrà trovarsi in IM assintoto comune delle due iperboli conjugate AQ, BE\*. E così pure si mostrerà esser \*254. Paltro pento L nel medesiron assintoto IM. Or poi \*279-chè le rette QE, AB, che uniscono gli estremi di que' due semidiametri conjugati e de' semiassi, son parallele all'altro assintoto ICc\*, il triangolo HQE\* \*280-sarà uguale all'altro HAT. Dunque prendendo i loro quadrupli, ne risulterà il parallelogramuno HQME, che compiesi da' semidiametri conjugati HQ, IHE, uguale al rettangolo IIALB de' semiassi conjugati. C. B. D.

5. 291. Cor. 1. E da ciò può inferirsi, che ogni parallelogrammo iscritto in tutti e quattro i rami iperbolici sia di una costante grandezza, cioè quanto il rettangolo degli assi conjugati.

5. 292. Cor. 11. Sc pe punti Q, e B si distendance le YX e BZ rispettivamente parallele alle rette AL ed EM, e si congiunga la QB; sarà il parallelogrammo HYXB uguale all' altro HQZV: imperocchè il primo è duplo del triangolo IlQB, con cui n' è sulla stessa base HB, e tra le medesime parallele IlB, YX. E 'l secondo dello stesso triangolo è anche

Cap. 111. 136

duplo per esserne amendue sulla medesima base HQ e fra le stesse parallele HQ, BZ.

§. 293. Cor. m. Dunque starà il parallelogrammon HYXB all'altro HALB, come il parallelogrammo HQZV all'altro HQWE. Cioè HY: HA:: HY: HE, Ma sta HY: HE:: HB:: HR:: HS:: HB. Dunque sarà HY: HA:: HS:: HB.

§. 204. Cor. 1v. Ed essendo HA: HB: HY:

"IS, ed IIA': IIB':: IiY': IIS'; sarà eziandio HA:

"19. V. IIB':: 2'X \cdot SB: Ma l'è poi IIA': IIB': \alpha X \cdot YQ'.

Sicché sarà \alpha X \cdot SB: \alpha X \cdot X \cdot YQ', \cdot sarà \alpha X \cdot YQ'.

\[ \begin{align\*}
\

§ 295. Cor. v. Dunque: se d'efi estremi di dus semidiametri conjugati di un'iperbole conducansi due semiordinate agli usti della curva; questi saram da quelle divisi proportionalmente. E 'l rettungolo di cotesti due segmenti in ciaccun asse dovrà pareggiare il quadrato di quella delle semiordinate, che al medesimo asse n'è parallela.

# PROPOSIZIONE XXIII.

### TEOREM' A.

16. 72. S. 296. Nelle iperboli AG, DF i quadrati de' due diametri conjugati GF, PM tanto differiscono fra loro, quanto i quadrati degli assi DA, RQ.

Dim. Il quadrato della retta CB, il quale, per la 6. Elem. II., è uguale al quadrato di CA ed al rettangolo DBA, dee uguagliare i quadrati di CA, e di • 293. MN. Dunque il quadrato dell'ipotenusa CG, che pa-

reggia i quadrati de' cateti CB, BG, sarà uguale ai tre quadrati di CA, di MN, e di BG.

In simil guisa pub dimostrarsi, che il quadrato di CM adegui i tre quadrati di CQ, di GB, e di MN. Laonde la differenza de' quadrati di CG, e di CM sarà quanto i tre quadrati di CA, di MN, e di BG differiscono da'tre quadrati di CQ, di GB, e di MN, cioè a dire quanto il solo quadrato di CA differisce da quello di CQ: imperocché la somma di MN' e BC<sup>2</sup> è quanto quella di BC<sup>2</sup> ed MN<sup>2</sup>. E quindi, quadruppicando i termini, sarà la differenza de' quadrati dediametri conjugati uguale alla differenza de' quadrati degli assi. C. B. D.

§. 297. Cor. 1. Dunque se un iperbole abbia due diametri conjugati tra se uguali, dovrà avere tutti gli altri diametri rispettivamente uguali ai loro conjugati.

5. 298. Cor. 11. E quindi tutti i diametri del-Pi parbole parilutera sono rispettivamente uguali a' loro conjugati. E saran pure i medesimi diametri rispettivamente uguali ai loro parametri. E'l quadrato di ciascuna semiordinata ad un di questi diametri sara uguale al rettangolo delle' ascisse da entrambì i vertici.

5. 209. Cor. 111. E'l quadrato di una qualunque semiordinata au un diametro secondario di questa iperbole sarà poi uguale alla somma de'quadrati del semidiametro secondario, e dell'ascissa dal centro".

## PROPOSIZIOME XXIV

## PROBLEMA

Ag. 71. S. 300. Dati di grandezza e di posizione i due semidiametri conjugati IIQ ed EQ dell' iperbole AQ, determinarne i semiassi conjugati.

Contr. Si compia il parallelogrammo HQME dalle date rette QH, HE, e vi si conducano le diagonali HM, QE. Inoltre dal punto H al meni la HK parallela alla diagonale QE, e media proporzionale tra la metà delle anzidette diagonali. E divisi per meti gili angoli KHL ed LHe per le rette HA ed AB, si tiri dal punto K la parallela alla diagonale HM: e poi per lo punto A, eve quella ne incontra la retta HA, si distenda la AB parallela alla KH. Saranno HA, ed HB i seniassi addimandati.

Dim. Essendo le rette HQ, HE due semidiametri
conjugati della richiesta iperbole, la diagonale HM del
app parallelogrammo HEMQ, che compiesi da essi, sarà un
sim assintoto di tal curva'; e l'altro ne sarà la retta HK
condotta dal punto H parallela all'altre diagonale EQ.
Ed oltre a ciò i semiassi conjugati della detta iperbole dovran ritrovarsi nelle rette HY, ed HS, che divi"150, dono per metà gli angoli KHL ed ell.". Ma essendo
la HK media proporzionale tra le HF ed FQ, ella dec
60, esserne il lato della potenza della richiesta iperbole\*
e la retta KA, che da K conducesi parallela ad HF,
de segnare nella retta HY il vertice principale A della detta iperbole. Dunque sarà HA il semiasse principale di tal curva. E tirando per A la AB parallela ad
HK, ne sarà HB il semiasse conjugato. C. B. D.

§. 301. Cor. 1. Dati due semidiametri conjugati di un'iperbole, si potrà descriver cotesta curva colla guida di questo Problema, e di quello della Prop. 18.

5. 30a. Cor. 11. E potră benanche descriversi un'iperbole, che abbia per assintoti lati HC, HL del dato angolo CHL, e passi per un dato punto Q entro di esso. Gioêt: » Dal punto Q si meni la QF parallela » alla HC, e fatta la FM uguale alla FH, si uniscan no le rette MQ, QH, e si compia il parallelogrammo HQME. Saramo le HQ, ed HE due semidiame tri conjugati dell'iperbole richiesta, i cui semissi si potra nivaceniri per la Prop. precedente; ed ella » si potrà poi descrivere per la Prop. 18.

5. 303. Scol. Il presente Problema, che vedesi ridotto a ritrovar due rette, tal che sia dato la differenza de quadrati loro, e 'l rettangolo di essa, può risolversi agevolmente per le analitiche vie, o per le geometriche. Ma n'e piscituo volerlo qui risolvere per le proprietà note degli assintoti dell'iperhole.

## CAP. IV.

DELLE TANGENTI, E DELLE SEGANTI DELL' IPERBOLE.

## PROPOSIZIONE XXV.

#### TEOREMA.

 304. Per un dato punto fuori l'iperbole condurre una tangente ad essa curva.

Cas. 1. Se il punto dato stia in mno de due assintoti delle proposte iperboli, s'intenderà pel 5. 268. qual artifizio debba impiegarsi a tal nopo, ed a quale delle dette curve debba cadere la tangente, che vi si domanda.

- Cos. 11. Se il dato punto R stin dertro l'angoLe 3). lo assistotico CHP, col seguente artifizio si ottertà l'Intento. Si tiri la retta HR dal centro H della data iperhole al dato punto R: ed ella poi si distenda all'ingiti,
  sinchè la HN' sia terra proporzionale dopo le HR, ed
  HA, E condotta per N nella detta iperhole la corda
  Mm parallela alla tangente di casa curva in A, si uniseano le due rette RM, Rm. Quete saranno le dangenti addimandate. E la dimostrazione potrà ordirisi, come quella dell' Ellises, Prop. 16.
- 56. 76. 205. 11. Finalmente nel doccrsi condurre la tangente all'iperbole MA dal punto T, che sia fuori I angolo assintotico KCH, dovrà praticarsi il seguente artifizio. Si tiri la retta TCO per lo centro C dell'iperbole AM, e per lo dato punto T. E dalle stesso centro conducasi la CA al punto medio di una corda di detta curva, parallela alla TC: ed in A poi si mesi la tangente Aq all'iperbole AM, producenado ia.

eino al di lei assintato CH. Inoltre presa la CO terza proporzionale dopo le CT ed Aq. si meni per O la OM parallela alla CA, che incontri in M ed m le iperboli opposte, e si uniscano le rette TM, e Tm. Dico esser queste le tangenti, che si rischieggono.

Dim. Imperocché, se mai la retta Mt diversa dalla MT potesse toccare in M l'iperbole MA, ordinata la MN al diametro DA, sarebbe AQº a CA¹, cosi MNº a DNA, o CNr. Ma il quadrato di MN sta ² 234. al rettangolo CNr nella region compesta di quelle di NN a CN, e di MN ad Nr, o della sua uguale di Cr a Cr, per esser simili i due triangoli MNr, Ctr. Dunque sarà AQº : CA¹ " OCL : NCR; e quindi siscome nè CA² uguale ad NCr, per la tangente Mt; cosi dovrebb essere OCr uguale ad AQ². Ma per construzione è AQ¹ uguale ad OCT. Dunque saranno tra se uguali i rettangoli OCr, OCT, ch'è un assurdo. E così pottebbesi benanche dimostrare, che la Tm sia tangente dell'iperbole Dm opposta alla primiera curva.

§. 365. Cor 1. Ciascuna tangente dell'Iperbole ne tronca da'due semidiametri conjugati e verso il centro della figura due parti, che hanno i seguenti simmetrici valori. La prima di esse, qual sarebbe la CR, è terza proporzionale in ordine all'ascissa corrispondente all'ordinata per lo contatto, ed al semidiametro primario, cio ein ordine alle CN, e CA, come si è dimostrato nel §. 240. E l'altra CT è anche terza proporsionale dopo la semiordinata NM per lo contatte e'l semidiametro secondario CB.

§. 306. Cor. 11. Se diasi un punto fuori di un' iperbole, potrà dai casi quassù rapportati rilevarsi, se due tangenti possan condursi da quel puuto alla detta curva, o una tola: e quando niuna tangente potrà pervenirla da quel punto.

and the Congli

### PROPOSIZIONE XXVI.

#### TEOREM A.

As. 75. S. 307. Se da un punto preso fuori di un iperbole cadano sulla medesima curva, o sulle opposte sesioni due tangenti; queste saranno nella ragion de semidiametri conjugati a quelli, che passano pel loro contati.

Dim. Cas. 1. Dal punto Q cadano sulla stessa iperbole AM le due tangenti QA, QM, e da 'punti A, ed M si tirino le semiordinate AF, MN a' diametri, che passano pe' contatti M, A. Dovrà esser CR: \*24° CA:: CA:: CM; e CO:: CM:: CM:: CF. Ma distendendo le dette tangenti inisno a 'semidiametri conjugati di CA e di CM, n'è poi, per lo parallelismo delle rette MR ed AF, CR:: CA:: CM:: CF:: CO:: CM. Dunque le due rette CN, e CF saran similmente divise ne' punti R ed A, ed O ed M. E per tal divisione dovrà essere RA: NRC:: OM:: FOC.

Cas. 11. Sieno SM, e SD le tangenti condotte da S nelle iperboli opposte AM, Dd; sarà chiaro deveesser le due rette SM, e DN similmente divise ne' punti T, R, e Q, ed in questi altri C, R, ed A. Dunque sarà SM: MQ:: DN: NA. Ma si è dianni dimottreto, he stia DN ad NA, come DR ad RA', o \* 322. come DS ad AQ. Dunque sarà SM: MQ:: DS: AQ; e permutando SM ad SD, come MQ ad AQ, o come CG a CB. C.B.D.

## PROPOSIZIONE XXVII.

#### TEOREMA

S. 308. Se dagli estremi A, e D di un qualunque Re. 76: diametro AD dell' iperbole MA si tivino ad essa curva. Ie tangenti AQ, DS, che ovunque ne incontrino una di lei tangente laterale MS; il rettangolo delle tangenti verticali DS, AQ sarà uguale a Il quadrato di CB somidiametro conjuguto ad AD.

Dim. Dal contetto M si tirino a'semidiametri conjugati CA, CB le semiordinate MN, MO, e si distenda la CB insino alla tangente laterule SQ. E poichè CA' adegua NCR', toghendo da queste grandezze u-240. guali il quadrato di CR, vi rimarrà il rettangolo DRA u-guale all' altro CRN; e quindi sarà RP: RC :: RN: RA. Ma sta RP: RC :: DS: CT, pe' triangoli, simili RDS, RCT. Ed è poi RN: RA: NM: AQ, per la similitudine degli altri triangoli RNM; RAQ, Dunque sarà DS: CT:: NM: AQ, e'l rettangolo di DS in AQ dovrà essere uguale al rettangolo di NM in CT, cioè al quadrato di CB. C.B.D.

### PROPOSIZIONE XXVIII.

#### TEOREMA.

4e. 75. §, 309, Poste le medesime cose della Propos, preced. il rettangolo SMQ delle parti della tangente laterale, che restano fra il contatto, e le tangenti verticali, adegua il quadrato del semidiametro CG parallelo ad essa tangente laterale.

> Ed allo stesso quadrato di CG l'è pure uguale ilrettangolo TMR delle parti della tangente laterale, che sono tra il contatto e gl'incontri de' detti semidiametri conjugati.

Leggasi la dimostrazione della Prop. 22.dell'Ellisse, con osservarne la figura indicata.

# PROPOSIZIONE XXIX.

## TEOREMA

As 77. §. 310. Se le due corde QA, FII dell'iperbole QHF è incontrino entro di tal curva, o fuori di essa ; i rettangoti FKH, QKA de'loro segmenti saran come i quadrati de'diametri paralleli ad esse corde.

Dim. Per intender la verità proposta la questo teorema potrà leggersi la dimostrazione della Proposizione 17, dell'ellisse, con osservarne la figura diazzi citata, e con avvertire, che qui dal triangolo DSR debhansi togliere il triangolo PSH, e 21 trapezio NSRZ, che furon dimostrati nel 5, 228, tra se uguali.

5. 311. Cor. 1. Di qui potrà dimostrarsi come

nell'ellisse, ed in convenevol modo, che, se da un medesimo punto cadano in un'iperbole una tangente, ed una segante, il rettangolo dell'intera segante nella sua parte esterna, e'l quadrato della tangente sieno come i quadrati de diametri, che son paralleli ad essorette.

§. 312. Cor. 11. E se una corda di un'iperbole ne intereggià due ordinate di un qualunque diametro di essa, i rettangoli de'segmenti di queste ordinate saranno proporzionali a'rettangoli de' corrispondenti segmenti di quella corda.

## PROPOSIZIONE XXX.

### TEOREMA.

§, 313. Se da un punto A conducansi all'iger-fis-24. boto GNE de due tangenti AB, AC, ed una qualunque segante ADE; cotesta segante sarà divisa armonicamenté da una tal curva, e dalla retta frà contatti.

Le dimostrazioni di questo teorema, e de'due segucuti cono identiche a quelle delle Prop. 16, 17, e 18 della Parabola.

## PROPOSIZIONE XXXI.

## TEOREM A.

§ 3.4. Se dal punto R cadano sull'iperbole BFAT fg. 5. le due (angenit RF, RG, e le due seganit RB, RT; tirata la retta FG fra contaiti, e le altre due AV, BT per le sezioni superiori, e per le inferiori rispettivameu-

## Cap. IV. 146 BELL' IPERBOLE

te; queste tre rette saran fra loro parallele, o dovran concorrere ad uno stesso punto.

### PROPOSIZIONE XXXII.

#### TEOREMA.

\$4.5. \$5. \$15. Se da un quolunque punto K preso dentro l'iperòle ABS si distenda, come ne piaccia, la corda AS, e pe suoi estremi conducanti le tangenti AV, ed SV ad una tal curva; il concorso di dette tangenti dovrà allogarsi in una retta duta di potizione.

Dim. Si legga la Prop. 18 della Parab., e quello, che si è aggiuuto nell' Ellisse, Prop. 20.

# PROPOSIZIONE XXXIII.

### TEOREM A.

fig. 79. §. 316. Una sezione conica non può segure in più di quattro punti un'altra curva conica, 20 un cerchio.

Dim. S'è possibile la curva conica ABCE sia segata ne' ciaque punti A, B, C, D, E da un'altra curva conica AQBHC, o da un cerchio. Si uniscano i due punti A e B, e gli altri due C e D per le rette AB, CE, che prodotte s' nicontrino in F. E poi si dividano le AB, e DC ne'punti O, ed V, sicchè stia AF: FB:: AO: OB, e DF: FC: DV: VC, e si unisca la retta OV, la quale seght in L ed M la

ourva ALBMD. Sarà chiaro (\*) dover essere di lei tangenti le due rette, che dal punto F a' punti L ed M si conducono. E lo stesso può dimostrarsi per l'altra curva AQBHC; essendo il punto F, come l'è chiaro, fuori dell'una curva, e dell'altra. Ciò posto si unisca il punto F coll'altro punto E per la retta FE. Sarà E F: ER: FH : HR, e così pure EF: ER: FK: KR. Dunque sarà FH: HR:: FK: KR, e componendo FR: HR:: FR: KR, e sarà poi HR uguale a KR, ch'è cun assurdo.

Che se le rette AB, DC sieno parallele, la retta OV, che facciasi passare pe' punti medj di coteste corde, sarà un diametro si della curva ALBC, che dell'altra AQBC. Dunque conducendo per lo punto E la retta EII parallela a ciascuma delle anzidette corde AB, DC, sarà la retta ER uguale ad RH, e la stessa ER uguale RK. Lo che n'è anche un assurdo. C. B. D.

<sup>(&#</sup>x27;) Ciò si comprende dall'essere in una stessa retta i divisati contatti , ed i punti O , ed V. Prop. 30.

## PROPOSIZIONE XXXIV.

#### TROREMA.

Ag. 80. S. 317. Descrivere una sezione conica, she passi pe' cinque punti A, B, C, D, E, dati di posizione, tre de' quali, comunque presi, non istieno per dritto.

## ANALISI GEOMETRICA,

Si uniscano i punti A e C, e gli altri due B e D per le rette AC, BD, e dall'altro punto E si conducano le rette EF, EG rispettivamente parallele alle congiunte AC, BD. Saran proporzionali i rettangoli de'loro segmenti, cioè a dire sarà BND : BMD :: e 311. ANC : EMF\*. Ma in quest' analogia son dati i primi tre rettangoli, e n'è anche data la EM base del quarto: dunque dovrà esservi data la sua altezza MF (\*). Quindi è, che sarà dato il punto medio O dell' intera FE: e con ciò sarà data di posizione la retta OV , che passa pe' punti medi O, ed V delle due parallele EF, AC date di posizione, e di grandezza. In simil modo si raccoglie doverne esser data di posizione la KH, che passa pe' punti medi H e K delle altre due parallele BD, GE date ancor esse di sito, e di grandezza. Dunque sarà dato di posizione il punto L, ove s' intersegano le VO, ed HK. E questo dovrà es-

<sup>(\*)</sup> Facendo i rettangoli BND, BMD, ANC rispettivamento uguali agli altri PNR, EMZ, EMY, l'indicata proporzione si riduce a quest' altra fra lince rette, cioè Mx: Mz:: Ny: MF. Onde per gli Elementl piani jarà data la MF.

serne in tal caso il centro dell'ellisse, supposto che il punto L stia in mezzo al quadrilineo MEPN. E per ritrovare due semidiametri conjugati di tal curva dovrà istituirsi la seguente analogia. Facciasi CV' : FO' :: RL' - LV' : RL' - LO'; sarà dividendo CV\*-FO\*: FO2 :: LO\* - LV\*: RL\* - LO2. Ma in questa proporzione son dati i primi tre termini: dunque sarà dato il quarto, cioè RL' - LO'. Ed in tal modo saprassi RL', per esser date LO', e quindi anche la RL. E se poi si tiri la LS parallela ad OF, e di tal lunghezza, che stia LS' : RL' :: FO2 (\*) : RL' - LO', sarà dato il primo termine di quest'altra analogia per esserne dati i rimanenti. E così avrassi la retta LS. Ed essendo date di posizione, e di grandezza le rette LR, ed LS, che son due semidiametri conjugati dell'ellisse da descriversi, saran dati i įsemiassi conjugati di cotesta curva, che potrà poi esibirsi convenevolmente.

Che se le rette GE, KI, che passano pe fg. 81. punti medj delle parallele AB, CO, e delle altre due DF, CQ, sien parallele fra loro; la curra da descriversi sarà una parabola, di cui eccone l'asse, e 'l suo parametro.

Si è detto nel Iº. Libro esser la differenza de'quadrati di AE, e di OG uguale al rettangolo di GE nel parametro del diametro HE. Dunque per esser dati que'due quadrati e la GE base di questo rettangolo, si saprà la sua altezza ch'è quel para-

<sup>(&#</sup>x27;) La grandezza RL' — LO' può farsi uguale ad un quadrate, per gli Elem. piani, quale si dioa e'; sarà LS'; RL' :: FO'; e', cioè LS: RL :: FO: e.

metro. Inoltre potrà anche sapersi il vertice H del diametro HE, per esservi AE' uguale al rettangolo del detto parametro nella EH. E così pure si potrà determinare il vertice L, e'l parametro del diametro Ll. Quindi è, che se prendansi nelle HG ed LK le HV ed LZ rispettivamente uguali alle-quarte parti de' detti parametri, e per V e Z si tirino le VP, e ZP parallele alle AB, CQ ('); queste segneranno colla loro intersezione il fuoco P: e la PR parallela ad HE sarà l'asse, di cui si troverà il vertice, ed il parametro cogli artifizi di già praticati. Onde si potrà descriver tal curva con moto organico, con assegnazion di punti, ed anche per la sezione di un cono retto nel se-

\$5.69. guente agevol modo. Nel triangolo FBD per l'asse di un qualunque cono retto facciasi FD a DB, come quel dato parametro principale', ch' io chiamo V, alla DN. Di poi per N si tiri la NP parallela alla DB, e per la NP si distenda un piano perpendicolare a quello del triangolo FBD. Questa curva sarà la richiesta. Imperocchè sta V : DN :: FD : DB :: NF : NP. Dunque sarà V X PN uguale ad FND, o ad NM'. E quindi la parabola PM dovrà avere la retta V per suo parametro principale.

Inoltre converrà l'analisi quassu recata adattarla all' iperbole , se la posizione de' punti dati ci faccia conoscer chiaramente non potersi per es-

Mg. 27. (') Prendendo nella RS la RC uguale alla quarta parte del parametro di RS nella parabola LAR , e conducendo per C un' ordinata al diametro RS , la CD dee passare per lo fuoco F di tal curva. Poichè, se la detta ordinata incontri l'asse nell'altro punto f, sara Mf ugusle ad RC, ciue alla RF, o alla sua ugusle MF, ch'e un assurdo.

## DELL'IPEBORLE 151 Cap. IV

si condurre una parabola, o un'ellisse, o se rinvengasi RL\* minore di LO\*, o il valore di RL\* negati- fg. 81, vo (\*).

(\*) Si sa dalla Prop 31. Lib. III. que dalla 18. Lib. IIII. come si possano per la sessione del cono retro ulterar l'ellisse, e l'iperbole. E di bene in tal congiuntare mostrame la loro descrizione per assemanione de pounti. Ed in primo longo vondo descrivere un'ellisse, che abbia per remissia condupari le rette AC, e CE, bastarà descri. Ag. 82. vere il cerchio ABD col centro C, intervallo CA, che n'è il seminaste nanggiore; pe più nicisseusa semionidanta Nm and cerchio ABD converta prendere NP ad NM, come CE a CA. Il panto P sarà nel perinterto ellittico. Imperorché da una tal proportione der risultare NP a NM : CE 3. CA (Coroll.II. PPron. 10. lib. ILA).

Ma per Fiperbole, descrito il cerchio ABD col centro Cinter- fg. 83. vollo CR semisse principale della richiesta iperbole, si meni la tangene NB ed esso cerchio da un qualunque punto N del semisse CA prodatos all'ingià. Inoltre si unitea la CB, e presa la CK uguale al semisses CE conjugato a 4 CC, si conduca per Ela EMI parallela a BN, e per N si clevi la NP perpendicolare a CN, ed uguale ad liK, il punto P stark nell'i perdole richiesta. Poiche sienesche liKe NB: CN-CB-; CB-; E quindi la Curva AB dovrà seere un iperbole.

Finalmente, perché ogui semiordinata ad un diametro della parabola è media proporzionale tra la sua ascissa, c'i parametro, in facil modo ne sarà determinata la sua lunghezza, pel cui estremo dee passar la detta curva.

## CAP. V.

## DE FUNCHI DEBLE IPERBOLI.

§ 319. Def. xiii. Il fuoco di un' iperbole è quel punto nell'asse principale, ove l'ordinata, che gli si conduce, è quanto il parametro del detto asse.

§, 3 19. Def. xiv. L'eccentricità di coteste iperboli è la distanza del loro centro da ciascun de'detti fuochi.

§. 320. Scol. Ho stimato di ometter le definizionie punti di sublimità delle iperboli, delle linee di sublimità, e de rami, potendo valer quelle, ch' io vi recai nella Parabola Cap. 11.

# PROPOSIZIONE XXX.

## TEOREM A.

§6, 84. 5, 321. La retta AP, che unisce gli estremi de' semiussi conjugati CA, CP dell'iperbole AM, è uguale alla CF eccentricità di essa curva 10 che conduce ad agevolmente ritrovare i fuochi delle iperboli.

Ed è poi cotesta eccentricità media proporzionale tra l' semiasse principale, e tra la somma di tal retta e del semiparametro di esso.

Dim. Part.I. Qui può dimostrarsi come nell'Ellisse, , che il rettangolo BFA sia uguale al quadrato di CP. Dunque aggiungendori di. comune il quadrato di CA, , doyrà risultarne il quadrato di CF uguale a quello di AP, e quindi CF uguale ad AP. Laonde, se col centro C intervallo AP descrivasi un cerchio, questo dovrá segnare negli assi prolungati delle due iperboli opposte, e delle due cenjugate i loro fnochi.

Par. II. Si prenda nel semiasse CB la CO uguale alla metà del parametro principale AT, e poi si unisca la PO. Sarà CA: CP:: CP: CO\*; e quindi i \*244due triangoli ACP, OCP, dovranno avere per la 6. El. VI. l'angolo APC uguale all'altro POC. Dunque aggiungeado ad essi di comune l'angolo CPO dovrà esser tutto l'angolo APO uguale a'due angoli POC, CPO, cioè ad un retto. E sarà quindi CA ad AP o alla sua uguale CF, come CF ad AO. C.B.D.

§. 322. Corol. 1. Nell' iperbole il quadrato del semiasse conjugato è uguale alla differenza de' quadrati dell' eccentricità, e del semiasse principale.

§. 333. Corol. 11. Ad un qualunque punto M dell'iperbole RM, di cui SR sia l'asse principale, RQ il suo parametro, e CT il semiasse conjugato, conducansi la normale MO, la tangente MP, e l'ordinata MN al detto asse. Sarà RQ ad RS, o CT a CR, come NO ad NC\*. E componendo dovrà esser CF\*: 141. CR'\*: CO: CN:: OCP: NCP. Onde sarà CF\* ugua- 322. le ad OCP, come l'è CR' uguale ad NCP, per lo Cc- roll, prop. 11.

### PROPOSIZIONE XXXVI.

### TEOREM A.

16.85. §. 324. Se da fuochi F ed V delle iperboli opposte RM, 5m conducansi le due rette FM, VM ad un punto M di una di esse curve; questi due rami dovranno inelinarsi ugualmente alla tangente della detta iperbole in M: cioè a dire l'angolo FMP sarà uguale all' altro VMP.

Dim. Qui può dimostrarsi, come nell'ellise Prop. 24, che stia VO: OF:: VP: FP. Ma per lo parallelismo delle rette OM ed Ff sta VO: OF:: VME. Mj: GM: ML. Dunque starà GM: ML:: VP: FP:: VG: FL pe'trisnagoli simili VPG. FPL. E permutando dovrà stare GM:: VG:: ML:: FL. Onde per la 6. El. VI. sarà l'angolo FMP ugusle all'altro VMP. C. B. D.

9. 345. Corol. i. Per lo fuoco V dell'iperbole Sr si meni la retta VE parallela al rumo FM. Sarà cotesta retta uguale all'altro ramo VM. Poichè gli angoli VEM VME del triangolo MVE sono uguali fra loro, per esser de ciascuno di essi uguale al medesumo angolo PMF\*.

5. 3x6. Cor. 11. E distendendo per lo centro C delle dette iperboli la retta GC parallela al ramo FM, e quindi ad VE, sarà EG uguale a GM. Perciocché dalla 3. El. VI. rilevasi esserne EG: GM:: Vo: oM:: VC: CF. Londe, se congiungasi la VG, i due triangoli VGE, VGM avendo i lati rispettivamente uguali, avranno gli angoli VGE, VGM tra se uguali: e ciascuno di esia dovrà esser retto.

5. 327. Cor. 111. Dunque anche qui raccolgonsi

le medesime verità proposte per l'Ellisse ne §5. 189,, 130.: cioè se da un fuoco di un'iperbole si meni la perpendicolar ad una di lei tangente, e poi si unica il centro della figura col punto di una tal incidenza ; cotesta retta dovrà esser parallela al ramo tirato al contatto dall'altro fuoco.

§. 328. Corol. 1v. E viceversa, se dal centro dell'iperbole conducasi la parallela al ramo, che passa per lo contatto, e poi si unisca l'altro fluoco col concorso della parallela e della tangente; cotesta congiugente dovrà esseme perpendicolare alla tangente suddetta.

### PROPOSIZIONE XXXVII.

#### TEOREMA.

S. 3x9. Poste le medesime cose del Teorema pre-fig. 86. ecdente, il rettangolo de'detti rami VM ed MF è ugua-le al quadrato del semidiametro CB conjugato a quello, che passa per lo punto M della curva, ov'esti si uniscono.

Leggasi la dimostrazione della Prop. 25. dell'Ellisse, e si osservi la figura quassù indicata.

## PROPOSIZIONE XXXVIII.

## TROREMA.

330. Poste le medesime cose delle due Proposizioni fig. 86. precedenti, la differenza de rami VM ed FM è uguale all'asse principale AS.

Dim. Dal ramo maggiore VM tolgasi la parte MO uguale al minore MF. Sarà il rettangolo VMO uguale al rettangolo VMF, e quindi al. quadrato di 
\*peres CB semidiametro conjugato di CM\*. E perció i due 
quadrati di VM e di MO, che per la 7. El. II. son 
\*7. II. uguali al doppio rettangolo VMO col quadrato di VO\*, 
saranno uguali a aBC\* con VO\*. Ma quegli stessi
\*1.4 mudali seco sunti a CCF. CMI. Dance CMI.

\*1. 4. quadrati sono uguali a 2CF\* con 2CM\*\*. Dunque sarà 2CB\* con VO\* uguale a 2CF\* con 2CM\*\*. Punque sarà do le metà loro dovrà esserne CB\* con 1/2 VO² uguale a CF² con CM\*.

Ció posto, suppongasi il semiasse principale SC maggiore del suo conjugato CT, e quindi CM maggiore di CB; e poi d'ambe le parti del precedente pareggiamento tolgasi CB. Dovrà rimanersi 1/4 VOa uguele a CF colla differenza de' quadrati de' semidiametri conjugati CM e CB, o de' quadrati de' semiasi.

\* 396. conjugati CS e CT\*. Ma CF\* n'esprime la somma di questi medesimi quadrati: ed è poi noto, che la somna di due grandezze colla differenza loro debla constituirne il doppio della maggiore (\*). Dunque sarà 1/2 VO\* uguale a 3CS\*, e con ciò VO\* uguale a 4CS, ed VO uguale a 3CS.

Che se il semiasse principale CS sia minore del suo conjugato CT, e con ciò anche CM minore di CB, si dovrà togliere CM' da quelle somme, che si son mostrate qui sopra uguali. Onde dovrà restarne CF' uguale ad j. 70° colla differenza de' quadrati de' semidiametri conjugati CB e CM, o con quella de' quadrati de' semidiasi conjugati CT e CS. Cioè a dire la somma de' quadrati di questi semissi espressa da CF2 sarà uguale alla loro differenza e ad 'J. VO'. Dunque sarà 'J. VO' uguale a a CS', ed VO' uguale a a CS'. Donde rilevasi come

Ag. 67. (\*) Le due rette disuguali AD e DB giacciano per deitte; e pre-

prima esserne la VO, differenza de rami VM ed MF, uguale all'asse principale AS. C. B. D.

9. 331. Corol. 1. Per quel, the si è detto nel Corol. 11. prop 36, essendo EV Go: MV · Mo :: Ag. 85, FV : VC, sarà EV, o sia MV dupla di Go. E per la simiglianza de triangoli FVM: CVo sta FM : Co :: FV : VC; dunque sarà FM dupla di Co. E quindi la differenza de'der rami MV ed MF, cioè l' asse principale SN; sarà duplo di CG.

§. 33.. Corol. n. Vale a dire se dal centro di un' iperbole si tiri la porallela ad un ramo, distendendola insino alla tangente condotta alla curva dall'estremo di esso y cotesta parallela sand sempre uguale al semiasse principale. E dovrà anche cadere in quel punto, che segna nella medesima tangente la perpendicolare abbasstatela dall'altro fuocos.

§. 333. Coroll. III. Le dal centro di un' iperbole si tiri la parallela ad una di lei tangente, ed ella poi ti distenda, finche ne incontri i rami menati al contatto; le parti di questi rami, che la detta parallella ne tronca verso il contatto, saranno rispettivamente ugua-

li al semiasse maggiore.

 334. Corol. 1v. I due lati FM ed MO del triangolo FOM son rispettivamente paralleli a' lati CG e

sa la metà dell'intera AB vi si tolga AE uguala a DB. AA C la semiomma delle proporte retta AD a BB; a CD ne BB; a CD ne anala is semidificarea a; poiché AD supera DA o la sua uguale AB per ED. E si ve, d or d per d ne magiore di cue rette, cicé AD uguale alla semi-somma colla semidificrenza loro, « la minore quanto la semiora morco la semidificrenza : cicé AD = AB + CD, » ED sovrevo AE = AG—CE. E la semisorma DC a and uguale alla semidificrenza CD of alla simore DB, E untre queste illusioni son anche vere  $pe^{d}$  doppi di toli grandazza.

GV del triangolo CVG, e le loro basi FO ed VC son per dritto: dunqu'essi saranno equiangoli. Oade dovrà stare FM: FO:: CG: CV. Cioè ciaseun ramo sarà alla parte dell'asse principale, ch' è tra'l detto ramo e la normale, come il semiasse all'eccentricità.

fg. 85. S. 335. Scol. Due piccoli perai sien fitti nel piano VMF in V ed F, ed intorno al primo di essi sia vertitabile la riga VK nel detto piano. Inoltre il filo flessibile FMK, la lui lunghezsa sia minore di quella della riga VK, stia legato con un estremo nel perno F, e coll' altro all' estremo K della detta riga. E poi nell' aggirarsi la riga d'intorno al perno F, uno stiletto muovasi rasente la stessa riga, mantenendovi sempre teso il detto filo. Sarà chiarò dovresì descrivere dallostiletto un' iperbole , di cui l' eccentricità è quanto la differana di due qualunque rette MV, ed MF, inclinate da' que' perni ad un punto di questa curva, e' sempre uguale ad VM + MK — (FM + MK), cioè ad SR (\*).

<sup>(&</sup>quot;) Si leggano le Sezioni Coniche del Signor la Hire per rinvenirvi le diverse specie di compassi ellittici, ed iperbolici.

## PROPOSIZIONE XXXIX.

### TEOREM A.

§. 336. Se ad un qualunque punto M dell' iperbo-fg. 88. te BM conducasi il ramo FM, e la normale MN, e dal punto N, ove la normale ne incontra l'aute, si abbassi la NE perpendicolare al delto ramo; la parte ME, che da queto quella ne tronca verso la curva, sarà uguale al semiperametro principale.

Vedi la dimostrazione della Prop. 27. dell'ellisse, riscontrando la fig. cit.

§. 337. Corol. Il rettàngolo fatto dalla normale MN nella CG, che dal centro dell'iperbole si cala perpendicolare sulla tangente MS, è di una costante grandezza, cioè uguale al quadrato del semiasse conjugato.

# PROPOSIZIONE XL.

## TEOREM A.

\$. 338. Descrivere una sezione conica, che abbia fe 891 il punto F per fuoco, la retta Q per parametro principale, e tocchi in M la data retta AM (\*)

## ANALISI GLOMETRICA

Congiungasi la retta FM, e poi nella FM tolgasi

<sup>(\*)</sup> Cotesta Proposizione serve ad isnodare il Problema inverso delle forze centrali nella vera ipotesi della gravità decrescente come il quadrato della distanza.

la ME uguale ad 1/2 Q: e da' punti E ed M si elevino le rette EN, ed MN rispettivamente perpendicolari alle MF, ed MA: ed al punto N, ove quelle si uniscono , si tiri da F la retta FN. Di poi al punto M della MP si faccia l'angolo PMV uguale all'altro AMF, e la retta MV concorra colla FN in V al di sotto del punto N. Dovrà in tal caso descriversi un' ellisse co' fuochi F ed V, e coll'asse maggiore uguale ad FM-MV. E si dovrebbe descrivere co'fnochi F, ed V, e coll'asse principale quanto la MV-FN un iperbole, se il punto V siane al di sopra del punto N. E finalmente, se la MD fosse parallela alla FN, dal punto M si abbassi la MK perpendicolare ad FN, e facciasi KB terza proporzionale dopo le rette Q, ed MK: sarà B il vertice principale della parabola da descriversi, BN il suo asse, e Q il parametro di esso. E tali cose son chiare dalle proprietà di queste curve.

## PROPOSIZIONE XLI.

### TEOREMA.

#6: 90. §. 339. Se da finochi F., ed V delle iperboli opposte MBR, An ii abbassino le FL, ed VD perpendipolari ad una tangente DP dell'una curva, o dell'altra; il retinaçolo di queste perpendicolari sarà sempre uguale al quadrato del temiase conjugato CR.

E'l rettangolo de rami FM, ed MV tirati al contatto M serberà al quadrato della normale MN la costante ragione dell'asse principale al parametro di esso.

Dim. Part. I. Essendo il quadrato di CF nguale al rettangolo NCP, saran pure uguali le differenze di questi spazi e del quadrato di CP, che son dinotate da: rettangoli VPF, NPC. Onde dovrà esser PV: PC:: PN: PF. Cioè VD: CQ:: NM: FL, per la similitudidine de'triangoli PVD, PCQ, e degli altri PFL, PNM. E sarà finalmente il rettangolo di VD in FL uguale all' altro di CQ in MN, cioè al quadrato di CR.

La Parte II. di questa Prop. si dimostra, come quella dell'Ellisse, prop. 28: e la dimostrazione, che ho qui addotta per la Parte I. dell'iperbole, si può anche adattare all'ellisse.

## PROPOSIZIONE XLII.

#### TEOREMA

§. 340. Nell liperbole LAR il ramo FR è quanto fie 51. la semiordinata condotta all' asse pel suo estremo R, e distesa insino alla tangente, che procede dal punto di sublimità verso to stesso ramo. Cioè a dire la FR è uguate alla PN.

E la stesso ramo FR sta alla perpendicolare RG, che dal suo estremo si cala sulla DG linea di sublimità di essa curva, come n'è l'eccentricità CF at semiasse AC.

La dimostrazione di questo Teorema è indentica a quella dell'Ellisse, prop. 9 Lib. II; e nel riandarla ii riscontri la fig. citata.

### PROPOSIZIONE XLIII.

### TEOREM A.

- \$6.30. 5.341. Se agli estremi de rami FR, FK dell' iperbole RQ conducanni le tangenti RT, KT; la retta FT, che unisce il fuoco F col concorso T di queste tangenti, dee divider per metà l'angolo RFK compreto da medesimi rami.
  - La dimostrazione di questo teorema è la stessa di quella della prop. 23. della parabola.
  - §. 34a. Corol. Nell' iperhole si possono anche dedurre, come si è fatto nella parabola è nell' ellisse, le verità seguenti. Cioè 1. Se agli estremi di una corda condotta per un fucco dell' iperbole si tirino a questa curva due tangenti, il concoro loro ne surà altogato nella linna di sublimità. Il. E ad essa corda dorrà esser perpendicolare la retta, che unisce il detto fuoco col concorso delle mentovate tongenti.
  - 5. 343. Defin. x11. Allorche una curva vien toccata da un cerchio nella concava sua parte, e quivi si ritrovi avere la medesima di lui curvatura; cotesta specie. di contatto si dirà ossulazione, e 1 detto cercechio si chiamera cerchio osculatore.
- 5c. 92. S4f. Immaginatevi, che ad un qualunque punto A di una curva conica CDA siasi condotta la normale indefinita AR, e che nella detta normale siansi presi quanti punti si vogliano R, K, G, ec. Sarà chiaro dover esser tangenti della curva in A tutti que'cerchi, che si descriverebibero co' centri R, K, G, ec., e o' rispettivi intervalli RA, KA, GA, ec. Or alcuni di questi infiniti cerchi deggion cadere al di sotto della questi infiniti cerchi deggion cadere al di sotto della

proposta curva ('), ed alcuni altri al di sopra . E ve ne sarà uno tra essi, che qual limite degl' interiori e degli esterni dovrà avere un suo archetto quasi combaciante con un elemento della curva, e quindi della medesima di lei curvatura nel luogo A.

6. 345. Coroll. Supponendo, che la proposta curva e l suo cerchio osculatore vi abbiano un elemento di comune, le normali erette alla curva da' termini di questo archetto dovran convenire nel centro del detto cerchio osculatore. Cioè a dire, supposto che AD sia cotesto comune elemento, le normali AK, e DH erette alla curva CDA da' suoi estremi A e D dovran convenire in un punto R, che ne sarà il centro del cerchio osculatore.

## PROPOSIZIONE VI.

### TEOREM A.

6. 346. Sia CDA una qualunque eurva conica; il fr. 92. eubo della normale AK sarà uguale al parall lepipedo, che ha per base il quadrato del semiparametro principale, e per altezza il raggio AR del cerchio osculatore.

Dim. Premessa la precedente definizione e'i suo rischiaramento, dal fuoco F di una tal curva condu-

<sup>(&#</sup>x27;) Affinehe questo principio abbia luogo in una curva data, convien che in essa l'angolo del contatto non sia infinitamente maggiore, ne infinitamente minore dell' angolo del contatto circolare; come saggiamente fu avvertito dal sommo Newton, Scol. Lem. XI. Prize. Matemat, Filos, Natur.

Cap. V 164

cansi le rette FA ed FD agli estremi dell'anzidetto elemento AD. Ed albhasata la FP perpendicolare alla tangente della curva in A, si calino da punti D ed H le DT ed HG perpendicolari alle FA ed RA respettivamente. Sara chiaro dover essere AT la diffeza de rumi FA ed FD: poinché l'archetto, che si descrive col centro F intervillo FD, deesi confondere colla DT. E cod pure la GK dovrá disegnare la differenza delle Rtl ed hK.

Inoltre questa retta AT, per la 19. ELV., stară a KII, come FA ad FK: poiché si è detto nel \$.334, esserue il semiasse priucipale all'eccentricità, come FA ad FK, o come FD ad EH. Ma nella parabola più fordinente ciò si concluide dall'esser le FA ed FD respettivamente uguali alle FK ed FH. Infatti, se fr. 29. alie unuali QB e 2AF vi aggiugneremo la BF, doven risultarne QF uguale a BA con AF, cioè ad

FR.

E poiché per la similitudine de triangoli ATD, FAP sta AD: AT:: AP, e si é qui sopra dimostrato esserne AT: KH:: FA: FK, sarà ex acquo AD: KH:: AF2: AP XFK. Inoltre per la somiglianza de triangoli KHG, KB sta Ki H: GH:: KB: BA:: FK: AP:: FK x AP: AP-. Dunque sarà di unovo per equalità ordinata AD: GH:: AF2: AP-. Ma la prima di queste due ragioni è aguale a quella di AR ad RG, pe Vriangoli simili ARD, GRH. E per la similitudine degli attri due AKL, AFP, la seconda delle dette ragioni è quanto quella di AK a

<sup>(\*)</sup> Ne' triangoli rettangoli ALK, APF sono uguali gli angoli acuti KAL, AFP, perchè ciascuno di essi è complemento dello stesso angolo PAF.

ră AR: RG: AK: KL2: e converteado dovră essere AR: AK:: AK2: AL2, cioè a dire sară il cubo della normale AK uguale al solido, che ha per base il quadrato del semiparametro AL4, e per altezza il rag. \* 335. sio d'osculo AR. C.B.D.

5. 347. Cor. 1. In ogni curva conica CDA il raggio di osculo AR sta alla corrispondente normale AK in duplicata ragione di essa normale al semiparametro principale AL. Onde abbassando dal punto L la LQ perpendicolare alla normale AK, starà RA: AK: AK: AQ.

5. 348. Cor. 11. Dal punto K si elevi la KM il ramo AF, e poi dal punto M si alzi ad AM la perpendicolare alla normale AK; incontrandone in M il ramo AF, e poi dal punto M si alzi ad AM la perpendicolare MR. Sarà la retta RA il raggio d'oscurlo nel luogo A di tat eura. Imperocchè per lo triangolo rettangolo AMR sta AR ad AK in duplicata ragione di AR ad AM, o della sua uguale di KA ad AL, petriangoli simili RAM, KAL. Dunque per lo Corollario precedente la CA dovrà esserne il raggio d'oscule.

5. 349. Cor. 111. Se il punto C sia il vertice principale della parabola, o uno de' vertici principali dell'ellisse, o dell'iperbole, la normale, che vi corrisponde dee pareggiare il semiparametto principale, come l'è chiaro dal 5. 243. E quindi in furza di questo teorema il raggio d'occulo in quel punto dovrà uguagliare il detto semiparametro principale.

§. 350. Scol. I raggi de' cerchi osculatori di una data curva servono a determinarvi le diverse di lei curvature: e da' centri de' cerchi viensi a formare (a)

<sup>(&#</sup>x27;) Qui si è serbata una frase de' Geometri moderni ; ma volen-

una nuova curva, detta dall'Ugenio Evoluta: poiche dall'evoluzione di questa curva, o dallo sviluppo di un filo ffessibile adattato alla sua convessità, quella può intendersi generata. Del che si ragiona nella Geometria Sublime.

do parlare col rigore degli antichi dovrà dirsi , che "i centri de' cerchi e sculatori di una curva sieno allogati nell' Evoluta di essa.

## CAP. VI.

DELLE DIMENSIONI DELL' IPERBOLI,

#### PROPOSIZIONE XLV.

## TEOREM A.

5. 351. Se le accisse CA, CB, CD dell'iprebole fs. 33. GFE rapportata agil assintoit CD, CL siene continuamente proportionali, e loro conducansi le ordinate AE BF, DG; il quadrilineo iprebolice ABFE, che ne tolgono le due prime ordinate AE e BF, sarà quanto quell'altro BDGF, che ne vien troncato dalla seconds ordinata BF e altala tersa DG.

E se dal centro C di quest'iperbole agli estremi delle dette ordinale si tirino le rette CE, CF, CG; andelle saranno tra se uguali, ed a que'quadrilinei, i dué settori iperbolici CEF, CFG.

Dim. Part. I. Prendami delle rette AB e BD le due aliquote simili Aa, Bb, e vi si compiano i parallelogrammi AEaa, BF/b, che dovranno essere tra se uguali. Poiché essendo per supposisione CA: CB:: CB. CD, sarà per la 19. Elem. V, CA:: CB:: BA. BD. Ma la prima di queste due ragioni per la natura di una tal iperbole è uguale a quella di BF ad AE'. \* 2911. ed alla seconda di esse si è fatta uguale Paltra di Aa:: a Bb:, e quindi il parallelogrammo AEae sarà uguale al suo equiangolo BF/b.

Inoltre essendo per le ant'dette cose CA: CB: Aa: Bb, sarà per la 12. Elem. V. Ca: Cb: Aa: Eb. Onde, se prendanti le am, br respettivamente uguali alle Aa; Bb, e vi is 'compiano i parallelogrammi camme dotr, sarà benanche am a br, come Ca: Cb, o come bd ad ac; quindi il parallelogrammo camm dovră uguagliarne l'altro dert. Nella stessa maniera può dimostrarsi, che gli altri parallelogrammi circoscritti all' aja iperbolica EABF sieno uguali a' corrispondenti, che sarebber circoscritti nell' altra FBDG. Dunque per lo Lem. I. dovranno esser tra se uguali le due aje EABF, FBDG.

Part. II. Il triangelo CEA è poi uguale all'altroCFB, persiocché esis son metà de parallelogrammi uguall, che si compirebbero dalle CA ed AE, e dalle CB

\*271. e BF\*. Dunque togliendo da que triangoli l'altro CAO
che loro è di comune, dovrà rimanerri il triangolo CEO
uguale al trapezio AOFB. Inoltre a questi spazi uguale aggiungasi il triangolo mistilineo EOF, ue risulterà
il settore iperbolico ECF uguale al quadrilineo adjacente EABF. E potendoìsi dimostrare nello stesso modo, che l'altro settore FCG sia uguale al quadrilineo
iperbolico FBBG, sarà vero ciò che ho proposto nel
taorema. C.B.D.

5. 94 S. 352. Corol. 1. Se le ascisse CA, CB, CD, CE, CF, ec. della detta iperbole tra gli assintoti sieno continuamente proporationali; i quadrilinei iperbolici GABH, HBDI, IDEK, KEPL, ec. saranno uguali. E gli altri quadrilinei GABH, GADI, GAEK, GAFL, ec. dovranno essere come i numeri naturali, 1, 2, 3, 4, ec.

5: 353. Corol. 11. Dunque gli spazi iperbolici GABH, GADI, GAFK, GAFL, ec. saranno logaritmi delle ascisse CB, CD, CE, CF, ec., c delle quantità delle ragioni di CB a CA, di CD a CA, di CE a CA, di CF a CA, ec. (\*).

§. 354. Co-rd. 111. E potendosi continuare all'infinito la serie delle ascisse CA, CB, CD, CE, CF, ec. continuamente proporzionali, infiniti uguali traperi GABH, IBDI, IDEKL, KEFL, etc., dovran contenseri nello spazio assintotico AFXLG. Dunque lo spazio assintotico AFXLG, che nella Prop. si è dimostrato di una infinita lunghezza, qui vedesi aver benanche un aja infinita.

5. 355 Coroll. 1v. Dato il quadrilineo iperbolico EKLF facilmente può farglisi un altro uguale, che poggi sull'ordinata AG della stessa iperbole. Infatti presa l'ascissa CB quarta proporzionale in ordine alle tre date ascisse CE, CL, CA, ed ordinata in detta curva per lo punto B la BH; sarà il quadrilineo iperbolico GABH uguale a) dato KEFL: lo che può dimostrarsi, come la 1ª. Parte della presente dimostrazione.

<sup>(\*)</sup> Se si premás una serie di grandezze geometricamente proportionali, e di riscontro ad exas si popoga un'altra rerie di altrettante grandezze equidifferenti; ogni termine di questa suol diriri logaritmo del nuo corrispondente termine di qualis. Ma eccono su questo are gomento un'idea più distinta recatari dall'Anabisi Sublime. La grandezza a dinosi un numero maggiore dell'unità, a y sia una grandezza variabite, e d y n'espaima il valore dell'esponenziale a<sup>2</sup>; la z si dira laporitmo della y a della na equivalente a<sup>2</sup>.

## PROPOSIZIONE XLVI.

#### PROBLEMA.

6. 35. Data un'iperbole parilatera, ed in essa un qu'adrilineo iperbolico; determinarvi la ragione, che serba il detto quadrilineo al rettangolo delle sottoposte coordinate.

Solut: Per lo rettangolo delle cordinate può prenseg dersi la potenza della data iperbole GHM\*, cioè il rettangolo delle coordinate uguali CA, AM, ciascuna delle quali esprimasi per l'unità. Ed a quel dato quadrilineo iperbolico può sapporsi uguale, per l'ultimo Cor. prop. prec., il quadrilineo DAMG, che poggi nell' ordinata AM. Ciò posto, prendasi l'ascissa CB media proporzionale tra le due date ascisse CD, CA.

\* 351. Sarti il quadrilineo i perbolico DAMG uguale a a BAMH\*. E prendendo la CE media proporzionale tra le CB e CA, sarà pure BAMH uguale a 2BAMI, e quindi DAMG uguale a a\*XEAMI. Similmente, se tolgasi la CF media proporzionale tra le CE e CA, si vedrà esserne DAMG uguale a a\*XFAMK. E così più oltre procedendo si potrà conchiudere per una chiara induzione, che se l'ascisa Ca dinoti l'ultima di coteste medie proporzionali prese un numero n di volte, debba esserne quel quadrilineo i perbolico DAMG uguale a a\*X AamM. Or da queste cose potremo prosimamente valutare l'anzidetto quadrilineo nel seguente agevol modo.

Pongasi l'ascissa CD nguale ad h; sarà CB =  $\sqrt{h}$ ; imperocché per construzione è CB<sup>2</sup> nguale a CA×CD = 1 × h. E se per k esprimasi questa radice di h,

sarà CE = Vk, essendo per construzione  $CE^{\circ}$  uguale a  $CA \times CB$ . Similmente, se dinoteremo per I la radice di k, si vedrà che sia CF = VI, per essente  $CF^{\circ}$  uguale a  $CA \times CE$ .  $Ed^{\circ}$  in fine, se dal numero hestragassi la radice quadrata pel numero n di volte seguitamente, e tal radice esprimasi per la r, sarà Ca uguale ad r, Aa = Ca - CA = r-1,  $Aa \times AM = r-1$ , de  $AA \times AM = \binom{r-1}{r}$  (°).  $CA \times AM = \binom{r-1}{r}$  (°)  $CA \times AM = \binom$ 

BAMH, EAMI, FAMK, ec. sono nella ragione de seguenti numeri 1, ½, ½, ½, ¿, ec. e quindi geometricamente proporzionali al par di questi.

9. 358. Scol. Con questo metodo de limiti, cli è alquanto aratogo a quello, che fu praticato dal Sommo Archimede per la dimension del cerchio, avrebbesi potuto quadrar l'iperbole, ed assai prima, che si fossero scoverti i logaritini. E sebbene a'di nostri, per mezzo di serie convergentissime si quadrino le iperboli, e si rinvengano i log-mi de' numeri, pure a rigor di scienza dovrebbeit estimar l'errore, che ur risulta da' termini omessi, come saggiamente l'ha avvertito il Signor Lagrange. La qual cosa essendo di una malagevole indagine, il metodo da me proposto in questo

<sup>(\*)</sup> Essendo qualunque ordinata di questa carva uguale alla potenza divisa per la sua ascissa (§. 269.).

Problema parmi più esatto di quello, che si esegue colla somma di serie couvergenti.

#### PROPOSIZIONE XLVII.

## TEOREMA.

16. 9. 5.359. Sia GMS una qualunque iperbole parilatera rapportota agli assintoti CD, CT, che abbia P per potenza, ed ovunque le si conducano le due ordinate DG, AM; il quadrilineo ADGM, che queste ne troncan da quella, sarà uguale alla potenza P moltiplicata pe 'l logaritmo iperbolico della ragione dell' ordinata AM all' altra DG.

Dim. Sia CE l' unità assunta nel precedente calcolo, e compitori il quadrato CF intendasi descritta l'altra iperhole FLQ, che passi per lo punto F, ed a
que' medesimi assintoti si rapparti. Di poi si prenda
CH quarta proporzionale in ordine alle tre rette CA,
CD, CE; si ordini la HK nell' iperhole FLQ, e sulla retta Aa, ch' è una qualunque aliquota di AD, si
compiano i parallelogrammi Am, Aq. Saranno questi
come le loro basi AM, AQ, cioè come il rettangolo
a69. MAC all'altro QAC, cioè come P ad 1°. E ciò sempre dimostrandosi, sarà per lo Lemm. 1., e per la 12.
El. V. Paja ADGM all' altra ADLQ, come P ad 1.
Ma è poi l'aja ADLQ uguale all' altra EHKF, per
esserne CE: CH: CA CD (C); e' l' detto quadrilineo è il logaritmo iperbolico della ragione di CH a

<sup>(&</sup>quot;) Lo che può dimostrarsi , come la prop. 45.

DELL'IPERBOLE 173 Cap.WI.

CE, cioè di quella di CD a CA, o di AM a DG. Dunque sara vero il proposto assunto. C. B. D.

# PROPOSIZIONE XLVIII.

#### TEOREMA.

§. 36o. Sia DBC un iperbole parilatera, e la DCfs 97: una qualumque ordinata all'asse principale AR; il segmento iperbolico DBC, che questa retta ne tronca da quella curva, mancherà dal retiangolo della semiordià nata DR nella sua assissa AR, per quanto n'e il quadrato del semiasse principale AB moltiplicato pel logaritmo della ragione della somma di esse coordinate AR, RD ad detto semiasse.

Dim. Gli assintoti della proposta iperbole sieno le rette Qs, e Pg: le altre due rette AB, AL dinotino i suoi semiassi conjugati: e poi da' punti B, e D conducansi le rette BS, DF parallele all'assintoto AP.

Ciò premesso, i quattro triangoli ABS, PGF, AGE, ang E son rettangoli ed issoceli, come l'è chiano per essere somiretto l'angolo BAS\*. Dunque la Dg, \* 259. ch' è uguale alle due DE ed Eg, . cioè alle due DE ed EA, sarà uguale alla somma delle due coordinate AR ed RD. Ed essendo il rettangolo gDG uguale\* ad \* 255. AB\*, e quimdi Dg: AB:: AB:: DG, sarà pure AR+RD ad AB, come AB a DG, o come BS a DF, petriangoli simili ABS, DGF. E 1 quadrilineo iperbolico SFDB, o il suo uguale settore ADB\*, sarà uguale alla potenza \* 351. P moltiplicata pe' l logaritmo della ragione di AR+RD ad AB\*. Dunque il trilineo iperbolico BDR, ch' è dif. \* 359. ferenza del triangolo rettiliueo ADR, c del settore iperbolico AD\$, sarà uguale alla rettà del rettangolo di

AR in RD, meno la potenza di tal iperbole moltiplicata per lo logaritmo della ragione di AR+RD ad AB. Onde prendendo i loro doppi, si vedrà che il segmento iperbolico DBC debba mancare dal rettangolo delle coordinate AR ed RD, per la doppia potenza di essa iperbole, cioè per lo quadrato del semiasse AB moltiplicato pel logaritmo della ragione di AR + RD ad AB. C. B. D.

§. 361. Coroll. 1. Per la similitudine de' triangoli AEG, GFD essendo AG : GE :: GD : GF , sarà il rettangolo AGF uguale all'altro, EGD, e quindi 2AGF=2EGD. Sicchè unendo ad essi respettivamente gli uguali spazi AG', e 2EG', ne verrà AF2-FG' uguale a 2DEG\*, o AF'-FD' uguale a 2ARD.

6. 362. Coroll. 11. Cioè nell' iperbole parilatera il rettangolo delle coordinate all' asse ( ove il centro siane il principio delle ascisse) è sudduplo della semidifferenza de' quadrati delle corrispondenti coordinate agli assintati di essa curva.

6. 363. Coroll. 111. Il quadrilineo iperbolico ABDE sarà poi uguale al triangolo ARD aggiuntavi la potenza dell'iperbole moltiplicata pel logaritmo iperbolico della ragione di AR + RD ad AB.

## PROPOSIZIONE XLIX

## TROREMA.

§. 364. Poste le medesime cose del Teorema pre- fic. 38, cedente, se il trilineo iperbolico DBR si aggiri con perfetta rivolusione introno al uno semiasse principale CB; la conoide, che vi si genera, sarà la differenza ulel cono retto rettangolo, che tien per asse l'accisa CR computata dal centro, e del cilindro che ha per base il circolo del semiasse CB, e per altezza la medesima ascissa siminuita di due terzi del detto semiasse.

Dimostr. Sia CA la surregolatrice della proposta iperbole, e la semiordinata DR la incontri in A. Sarà il quadrato di DR uguale alla differenza de' quadrati di CR e di CB, o alla differenza de quadrati di RA e di RQ: essendo a cagion dell'iperbole parilatera DBR la CB uguale alla BP, o alla RQ, e quindi ancora la CR uguale alla RA. Dunque anche il circolo del raggio DR pareggerà la differenza de' circoli de' raggi RA ed RQ. Intanto l'ascissa RB dell'iperbole BDR si divida nelle particelle uguali Rr, rt, ec., qualunque sia il numero e la magnitudine di esse: e compiti i rettangoli RrdD, RraA, ec. s'intendan questi rivolgersi intorno a BR insieme coll'iperbole proposta; saranno i cilindri de'rettangoli RrdD, RraA, RrqQ come i circoli de raggi DR, RA, RQ. Dunque il cilindro di RrdD sarà uguale alla differenza de' cilindri di RraA, e di RrqQ; come il circolo di RD si è qui sopra mostrato pareggiar la differenza de' circoli di RA e di RQ. E dimostrando il medesimo asGap. VI. 176

sunto nelle altre parti dell' ascissa RB, sarà per lo Lemma I. la conoide iperbolite generata dall'iperbole BDR uguale alla differenza del frusticono e del cilindro generati respettivamente dal trapezio BRAP, e dal rettangolo BRQP, rivolti intorno alla BR, cioè al solido annulare, che in tal rivoluzione descrivesi dal triangolo PQA.

Ciò posto, si prenda la BV terza parte del semiasse BC : e la retta VN, che conducesi parallela alla RO. si prolunghi insin, che incontri la QP in N, e poi si faccia rivolgere il rettangolo BVNP intorno ad VR. Questo dovrà generare un cilindro uguale al cono di \*10.XII. CBP\*: e quindi aggiungendo a questi solidi il eilindro generatovi dal sottoposto rettangolo BRQP , sarà il cilindro, che vi genera l'intero rettangolo VRON, uguale al solido, che vi forma il trapezio CROP rivolto intorno a CR. Onde saranno uguali le differenze di ciascuno di questi due solidi dal cono, che vi genera il triangolo isoscele rettangolo CRA nel volgersi intorno al suo cateto CR. Ma la seconda di queste due differenze è uguale al solido annulare generatovi dal triangolo PQA: ed un tal solido si è dimostrato uguale alla conoide proposta. Dunque alla medesima conoide dovrà essere uguale la seconda delle dette differenze. C.B.D.

## PROPOSIZIONE L.

#### TEOREM A.

§. 365. Se intorno al medesimo asse QR sisso de p. 99. 
scritte le due iperboli RD ed RB, le quali abbiano per 
assi conjugati le rette MN ed FO; è due trilinei iperbolici RDA ed RBA, ciascuno de quali è contenuto 
dalla medesima ascissa RA, dalla corrispondente semiordinata, e dall'arco, saranno fra loro come i detti 
assi conjugati.

E in duplicatu ragione degli assi eonjugati saranno le conoidi, che i medesimi trilinei avranno a descrivere rivolgendosi intorno alla comune ascissa RA.

Dim. Part. I. L'ascissa RA si concepisca divisa nelle particelle uguali AG, Gg, ec. , qualunque sia il numero di queste; e pe' punti delle divisioni G, g, ce. s' intendano condotte altrettante semiordinate ad amendue le iperboli. Si vedrà immantinente, che per la natura dell' iperbole RD debba essere AD : QAR :: MN' : QR' : e che per quella dell' altra iperbole RB siavi benanche QAR : AB :: QR : FO2. Dunque sara ex aequo ADa . ABa :: MNa : FOa; e quindi AD : AB :: MN : FO. Or compiti i parallelogrammi AGKD, AGIB, le loro aje, che sono come AD ad AB, debbono esser benanche come MN ad FO. E , distendendo una tal dimostrazione co'principi del Lemma I., come in simili congiunture si è più volte praticato, s'intenderà agevolmente, che i trilinei iperbolici RDA ed RBA sien fra loro, come le rette MN ed FO, che vi dinotano gli assi conjugati delle proposte iperboli.

Part. II. E poiche i cilindri generati in tal

Cap. VI. 178 rivoluzione da' rettangoli AGKD, AGIB, per avere la comune altezza AG, sono in duplicata ragione de'raggi AD ed AB delle loro basi; essi saran pure in duplicata ragione delle MN ed FO , che sono gli assi conjugati delle dette iperboli. E continuando questo ragionamento con tal guida, e coll'anzidetto motodo de'limiti, dovrà concludersi, che le conoidi generate da trilinei iperbolici RDA, RBA nel volgersi, ch' essi fanno intorno ad RA, sieno in duplicata ragione degli assi conjugati MN, ed FO, C. B. D.

# PROPOSIZIONE LL

## PROBLEMA.

§. 366. L' iperbole ABQ si rivolga con perfetta rifg. 100. voluzione intorno al suo asse Aa; vuol determinarsi la superficie della conoide, che n'è generata.

> I. Dividasi l'asse Aa dell'iperbole ne'punti G, ed II, siccliè tanto OG, che OH sia terza proporzionale in ordine all'eccentricità OF di essa curva, ed al semiasse principale AO. II. Dipoi s'intenda descritta l'altra iperbole GIK, che abbia per asse principale la retta GH, e per asse conjugato quello, che alla data iperbole si appartiene. III. Finalmente dal punto A si elevi alla retta Aa la perpendicolare Al. Dico essere la ricercața superficie quarta proporzionale in ordine al raggio di un cerchio alla sua periferia, ed allo spazio iperbolico AIKQ.

La dimostrazione di questo problema è l'istessa di quella della prop. 54. dell' Ellisse.

## PROPOSIZIONE LII.

## PROBLEMA.

§ 367. Ritrovare la superficie della sferoide schiaa-Ig 101.
eiata, la quale si generi dulla perfetta rivoluzione della
semiellisse DAB intorno al suo asse minore BD, che I
è di base.

I. Dal fuoco f di una tal curva ad uno degli estremi D di quell'asse minore si meni il ramo fD, cui
si elevi la perpendicolare DZ, cho ne incontra l'asse
maggiore in un punto Z. 41. Si tagli Eb uguale ad
EZ, e co seminasi conjugati EA ed EZ intendano
descritte le iperboli opposte AG e CF. III. Si tiri per
B la GF parallelia ad AC, e si, compia il rettangelo
GLRF. Dico esser la richiesta superficie quarta proporzionale in ordine al reggio di un circoto alla sua periferia e dal cospato i prototto GACF.

...: Dim. Essendo per la natura dell' iperhole esterna AGBE\*, BG\*: AE\*: BE\*: ± bE\*; ± bE\*; sarà pure \*26ε BG\*: AE\*: DZ\*: EZ\*: ± fD\*: DE\*, pe' triangoli simili DEZ, f ED. E quindi per essere AE\* uguale ad\* f fP\*, dovrd essere BG\*: AE\*: ± AE\*: ± ED\*, o e \*32. EC: AE:: AE : ED. Dunque la BG, o la sua uguale EF sarà il semiparametro dell'asse minore ED nella detta ellisse\*: e la retta FE, ohe vi si congiunge, sarà \*129. il luogo delle sunnonmali di cotesta curva: cioe, se per lo punto M si distenda la MT parallela alla AC, e si tri, la normale MN, sarà sempre QN uguale a QT.

Di più essendo EA' uguale ad EI' con CIA'; ed '5. II. En' uguale ad EA' con CnA'; sara lo stesso En' ugua- '6 II. le ad EI' colla somma de' rettangoli CIA, CnA. E quindi togliendosi d'ambe le parti El\* sarà la differeaza di En\*, e di El\*, cioè il rettangolo gln (compitovi il parallelogrammo nOtg) uguale alla somma de' rettangoli CIA, CAA.

Ciò premesso, per la similitudine de triangoli EBF, EOT sta BF2 : OT2:: BE1 : OE2. Ma i quadrati di BE e di OE come uguali a quelli di GL e di On sono, per la natura dell' iperbole AOG, come i rettangoli CLA, CnA; e gli stessi quadrati di BE, e di OE, o di MI sono, per la natura dell'ellisse ABCD, come AE° ad AlC. Dunque per la 12. El. V. dovra esser BF': OT' :: CLA+AE' : CnA + AIC :: EL': gln. Ma è poi BF? uguale ad ELa, come l'è chiaro. Dunque sarà pure QTo uguale a gIn, cioè, prendendo i loro uguali , sarà ON' usuale a tMO. Ed aggiungendovi di comune QMa, ne risultera MNa uguale a QO', ed MN uguale a QO; e quindi il quadrilineo AGBE sarà la scala delle normali del quadrante ellittico ABE. Ma nel Lemma III. si è dimostrato esser la superficie di uno di cotesti solidi alla scala AGBE delle normali nella figura generatrice di esso, come la circonferenza di un cerchio al raggio. Dunque sarà il raggio d'un cerchio alla sua periferia, come il quadriliueo iperbolico AGBE alla superficie della metà della detta sferoide, o come GACF all'intera di lei superficie, C.B.D. 6. 368. Scol. Il luogo delle sunnormali in tutte e

13. tre le eurre coniche non è, che una retta\*. Quello del le normali della parabola l'è un' altra parabola del
 104. medesimo parametro principale\*. Il lugo delle normali di un'ellisse l'è un' altra ellisse più schiaccata, o un'iperbole, secondoché quelle si rapportino all'asse magiore, o al minore di tal curva\*. E finalmente le normali di un'iperbole, he si riferica all'asse principale,

• 368. hanno una anova iperbole per la loro locale",

# PROPOSIZIONE LIII.

## TEOREMA.

9. 369. Se nell' forbole parliatera NSX rapporte fi. 1992 ta agli assintoti CA, CD, si tiri ovunque un'ordinata NB: e poi to spazio assintotico infiniamente lungo BXN, cui quella retta n' è di base, intendasi rivolto intorno all'assintoto CA con perfetta rivoltatione; il tolido, che vi si genera, sarà uguale al cilindro generationi dal rettangolo delle sottoposte coordinate NB, e BC.

Dim. Si conducano in una tal curva rapportata all' assintoto CD le due ordinate SR ed sr, e poi si compiano i rettangoli CDNB, RStr., ROur. Saranno i duc anelli cilindrici generati da' rettangoli RStr, RPpr colla mentovata rivoluzione, come le loro altezze SR. PR : imperocché essi han per comune base l'armilla circolare generatavi dalla Rr. Ma SR sta a PR, o ad ND', come CD a CR, ovvero, pe'triangoli simili CDN e CRQ, come ND a QR. Ed è poi la ND, o la sua uguale PR, alla RQ, come il rettangolo RPpr all'altro RQur. Dunque saranno i riferiti anelli cilindrici di RStr e di RPpr, come i rettangoli RPpr ed RQur. E quindi pe' Lemmi I, e II. il solido assintotico GBXND starà al cilindro generatovi dal rettangolo BCDN coll'anzidetta rivoluzione, come il rettangolo BCDN altriangolo NCD, cioè come 2 ad 1. E'l solido acuto infinitamente lungo, che ne vien generato dallo spazio assintotico BXN in tal rivolgimento, dovrà essers uguale al sottoposto cilindro, che vi genera il rettangole delle coordinate BC, e BN. C. B. D.

# PROPOSIZIONE LIVI

#### TEOREM A.

§6, 803. §. 370: Se dal vertice principale A della parabola NAP si prenda un qualunque areo AN, e dal suo estremo N conducansi la normale NR, e la NM semiordinata all'asse AR; il rettungolo del parametro principale AB, e dell'arco AN sarà uguale al rettangolo della detta semiordinata NM nella corrispondente normale NR una col quadrato della metà di quel parametro multiplicato pel logaritmo della ragione della semiordinata accresciuta della normale, al semiporametro.

Dim. L'asse AR della parabola NAP si prolunphi in sul vertice, sinchè la CA sia uguale alla metà
della BA, parametro principale di essa curva. E poi
col centro C, i e col semiasse AC descrivais l'i perbole
parilatera AE. Sanch a sumoranale MR nella parabola
AnN uguale salla inetà del parametro AB, e con ciò
uguale al-semiasse AC dell'iperbole parilatera AE. E
axe à pure sil quadrato di MR uguale a quello di AC;
Intanto peri-la naturà della medesima iperbole l'è anche-il rettangolo FDA uguale a DE° o ad MN. Sicchè-là somma del rettangolo FDA e del quadrato di
AC sarà uguale alla somma de' quadrati di MN, e di
AC sarà uguale alla somma de' quadrati di MN, e ciò-i a dife sarà CD° uguale ad NP°; e quindi
CD'; o la sua uguale GE sarà uguale alla normale-ANV

16-3MP.

"" Ciò premesso, se intendasi condotta la corda NA; ehe poi intorno ad'N, e verso E si aggiri circolarmente; e i-sarà chiaro, che nell'ultimo sito di quenta, prima ch'ella si distenda sulla tangente di tal

curva nel punto N, la sua parte interiore debba, confondersi coll' archetto Nn, che ne tronca. Dunque in tal caso il triangoletto Nno sarà simile all'altro NMR; e quindi per la somiglianza di essi triangoli, essendo Nn : No :: NR : RM , il rettangolo di RM in Nn dovrà uguagliare l'altro di oN in NR, cioè di Er in EG. E dimostrando nella stessa guisa, che ogni altro rettangolo fatto dalla sunnormale della parabola in ogni altro archetto di questa curva sempre pareggi il corrispondente rettangoletto circoscritto nel quadrilineo iperbolico ACGE; sarà forza che il rettangolo della sunnormale MR nell'intero arco parabolico AN adegui il quadrilineo sperbolico ACGE, ove terminano que' rettangoletti. Ma cotesto quadrilineo iperbolico è uguale alla metà del rettangolo delle coordinate CG, GE aggiuntavi la potenza di tal iperbole moltiplicata pel logaritmo iperbolico della ragione di CG+GE ad AC\* . \* 363, Dunque, prendendo le grandezze uguali alle già dette, sarà il rattangolo dell' arco parabolico AN nel semiasse AC della detta iperbole uguale alla metà del rettangolo di NM in NR colla metà del quadrato di CA moltiplicata pel logaritmo della ragione di NM + NR ad MR. E prendendone i dupli sarà il rettangolo dell' arco parabolico AN nel parametro AB uguale al rettangolo di NM in NR aggiuntovi il quadrato di MR moltiplicato pel logaritmo di NM+NR ad MR.C.B.D.

§ 371. Coroli. 1. Ad un qualunque diametro RC fg. 104. della già detta iperbole MAF conducansi ovunque le due ordinate DL ed MF: e pelloro estremi le parallele all'asse principale di essa curva, cioè le LI MK, DB, EF: incontrandone l'asse secondario ne punti I, K, B, E, e l'anzidetta parabola VAG ne punti V, T, S, e G. Sarano i due rettangoli di CA in TV, e di CA in GS respettivamente ugualia quadrilinei iper-

bolici MvLIK ed FrDBE (\*), E la differenza di quelli dovrà la differenza di questi pareggiare.

§. 372. Coroll. 11. Intanto i quadrilinet iperbolic ci MrLPQ, ed FrDPQ col metodo dellimiti più volte adoperato rilevansi uguali: e son pure uguali i trapezi MLPQ, FDPQ: lo che può ricavarsi dalla Prop. 38. El. 1. congiungendovi le MP, ed FP. Dunque saran benanche uguali i segmenti iperbolici MrL, FrD, che ne restano in togliendo da que' quadrilinei i respettivi trapezi.

§ 3.73. Coroll. 111. E quindi la differenza de'trapei, MLIK ed FDBE, ch'è quanto quellla de'quadiflinei iperbolici MoLIK ed FrDBE, sarà uguale al rettangolo di AC nella differenza degli archi parabolici TV, e GS. Onde riducendo la differenza di que'due trapesi al rettangolo di AC nella retta X sarà la differenza degli archi parabolici TV, e GS uguale alla retta X. E questo l'è un elegantissimo paradosso di Geometria, che suggella (\*\*) questi miei Elementi sulle Curre Coniche geometricamente congegnata.

(') Essendo per la presente Prépos. i quadr'dinel iperbolici MKCA, ed LICA respettivamente uguali a' rettangoli di AT in AC, ed AV in AC. Onde la differenza di quelli, cioè il quadridineo MbLiK, sarà quanto il rettangolo di AC in TV.

(\*\*) Si legga il Trattato Analitico sulle Curve Coniche pag. 291,

FINE



Lezioni Coniche Tav. I. м

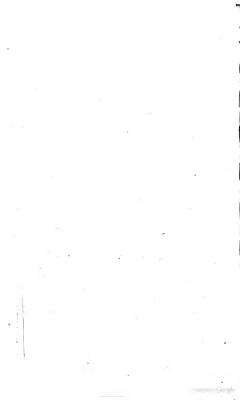





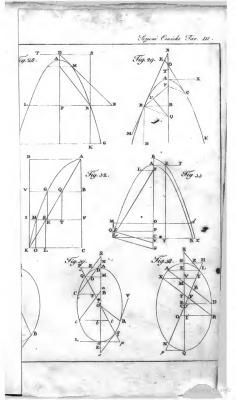









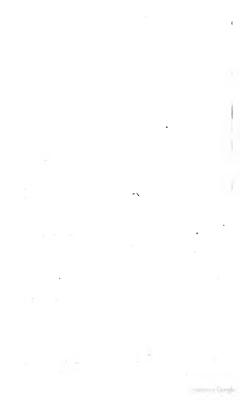

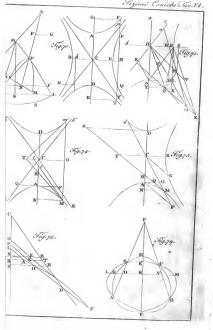

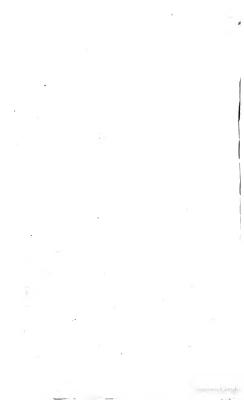

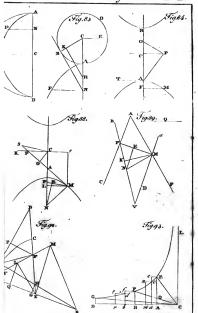

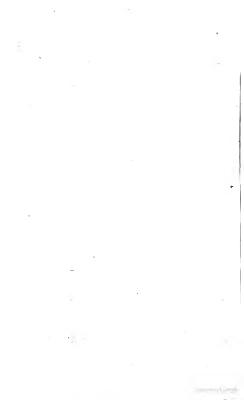



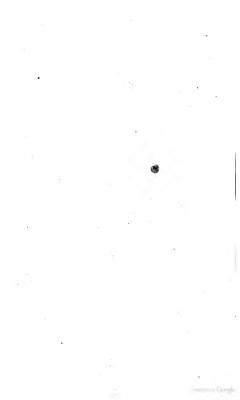



ŧ





